

### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com









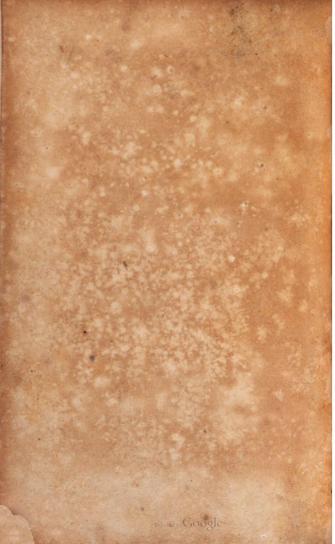

# VIAGGIO DA MILANO

# AI TRE LAGHI

MAGGIORE, DI LUGANO E DI COMO

E NE' MONTI CHE LI CIRCONDANO

DΙ

CARLO AMORETTI.

QUINTA EDIZIONE
corretta ed accresciuta.



MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XVII.



# La presente Opera gode il favore delle reglianti leggi.



67.384

# IL TIPOGRAFO

#### A CHI LEGGE.

Esce da' miei torchi la quinta edizione di questo libro, tratta da un esemplare della quarta trovatosi nella privata biblioteca del benemerito autore, che mancò, già da un anno, a' viventi. Questo esemplare, divenuto di mia proprietà insieme ad altri libri per acquisto fattone dagli eredi, era stato dall'autore medesimo preparato per una nuova stampa, come conghietturare si può da alcune correzioni marginali ch'egli vi ha fatte.

Un nuovo pregio acquista inoltre la presente edizione nella parte spettante ai monumenti che s'incontrano in questo bel viaggio, avendovi io dato luogo ad importanti ed erudite Note favoritemi dalla gentilezza del ch. sig. dottor Giovanni Labus, versatissimo in si fatti studi; le quali Note esistevano in un esemplare di quest'opera, postillato già di sua mano. Mi duole che tal cosa sia giunta a mia cognizione soltanto allorchè io aveva già dato incominciamento all'impressione; per lo che non fui a tempo di corredare i primi sei capitoli di tali illustrazioni: ma io spero di supplire a questa involuntaria mancanza nella

sesta edizione, di cui avrà cura il prelodato sig. Labus, e nella quale egli darà maggior estensione al suo lavoro coll'aggiugaervi tutte quelle notizie di antichità e belle arti che offrir possono ancora vari paesi nell'opera indicati. Io mi lusingo tuttavia che la presente edizione sarà per incontrare il gradimento del colto pubblico, anche pei miglioramenti che si sono fatti nella parte tipografica, avendo usata ogni diligenza affinche riuscisse corretto il dettato e nitida l'impressione.

La Carta Topografica Numerica che l'autore aveva posta nella precedente edizione, fu ommessa in questa, a motivo che malagevole tornava al lettore il dover percorrer due indici per rinvenire in quella i luoghi od i paesi. Per la qual cosa (indotto anche dal consiglio di persona autorevole) ho seguito in ciò il sistema della terza impressione, inserendovi tre Tavole; in una delle quali si ha la mappa generale pel viaggio ai Tre Lagbi, e nelle altre due separatamente la topografia dell'alto Novarese e della Valtellina. Vi ho conservato poi l'Indice Alfabetico, reso ora più copioso a maggior comodo del leggitore.

# PREFAZIONE DELL AUTORE.

Quando nel 1794 scrissi e pubblicai il Viaggio ai Tre Laghi, fui a ciò indotto dalle richieste di molti, sì nazionali che forestieri, i quali, avidi di vedere le cose amene e istruttive che l'alto Milanese e i contorni de' Laghi nostri presentano, eran costretti a chiedere indirizzo, consigli e notizie al servitor di piazza, al postiglione e al barcajuolo; e quindi molte importanti cose non vedeano, o le vedean male.

Io ben sapea che i nostri laghi e monti erano stati nei tre precedenti secoli descritti da alcuni colti uomini, quali sono il Maccaneo, il Morigia, il Bescapè, il Capis pel Verbano e l'Alto Novarese; il Giovio, il Boldoni, il Minozzi pel Lario; il Castiglioni pe' paesi compresi fra i due Laghi, ed altri che andrò citando in quest'opera; ma, oltrechè le descrizioni loro non comprendeano che una parte o l'altra del nostro paese, non avendo essi certamente per iscopo di servir di guida ai Curiosi, generalmente la storia vetusta e dei loro tempi più che quella della natura e de' luoghi esposero: ed essendo

scritte da qualche secolo le opere loro, di poco uso sarebbono ai viaggiatori oggidì.

Vero è che, dopo di me, l'ampio suo Commentario su Como e 'l Lario compose e pubblicò l'elegante scrittore Giambatista Giovio. Egli poi scrisse le Lettere Lariensi e gli Opusculi Patri, ne' quali molte cose narra importanti anche pel Curioso e pel viaggia-tore: ed io men sono valso; come non ho trascurato di valermi d'alcune notizie tratte da' libri statistici de' dipartimenti dell' Olona, dell' Agogna, del Lario e del Serio. Prima di me scritto aveva un ragguaglio delle sue escursioni pe' nostri monti, onde conoscerne la mineralogia, il valente naturalista Vandelli, il quale però non pubblicò mai il suo lavoro; e fu per me gran ventura il poter avere un transunto delle notizie mineralogiche ch'egli ha raccolte.

E ciò più che altro importava al mio scopo: poichè, sebbene nello scrivere il mio libricciuolo io siami proposto anche di giovare all'amatore delle antichità, e delle arti sì belle che utili; pur della storia naturale del paese più che di tutt'altro mi sono occupato, sì perchè lo studio di essa più di moda è divenuto e più comune, sì perchè più divertente d'ogni altro, e per sè stesso, e più van-

taggioso.

# INDICE

# DE' CAPI.

| Il Tipografo a chi legge. png.           | 111              |
|------------------------------------------|------------------|
| Prefazione dell'Autore.                  | ▼                |
| CAP. I. Viaggio al lago Maggiore. Da     |                  |
| Milano a Gallarate.                      | 1                |
| CAP. II. Da Gallarate alle Isole per Se- |                  |
| sto Calende. ,,                          | 9                |
| CAP. III. Da Gallarate alle Isole per    | ,                |
| Varese e Laveno. ,,                      | 3o               |
| CAP.IV. Dell'alto Novarese, già diparti- | -                |
| mento dell'Agogna. Contorni delle Iso-   |                  |
| la Rarramas                              | 3 <sub>9</sub> ; |
| CAP. V. Val di Strona, Orta, Varallo     | 39               |
| a Val di Casia                           | 56               |
| , ,,,                                    | 30               |
| CAP. VI. Valle dell'Ossola, Vall'Anza-   | c                |
| sca, Macugnaga, Monte-Rosa.              | 69,              |
| CAP. VII. Valli d'Ossola, Antrona, Bu-   | ^-               |
| gnanca e di Vedro. ,,                    | 83.              |
| CAP. VIII. Valli Antigorio e Formazza.,, | 97               |
| CAP. IX. Valli Vegezza, Canobina e       |                  |
| Maggia. ,,                               | 103              |
| CAP. X. Val Leventina, San Gottardo      |                  |
| e Val Mesolcina.                         | 117              |
| CAP. XI. Da Magadine a Milano per        | •                |
| acqua.                                   | 132              |
| CAP. XII. Da Varese a Milano per Sa-     |                  |
| *****                                    | 141              |
| roupid.                                  |                  |

| AIII                                                 | <b>.</b>       |
|------------------------------------------------------|----------------|
| CAP. XIII. Da Varese & Lugan                         | o per          |
| Porto di Morcotte.                                   | pag. 149       |
| Porto di Morcotte.<br>CAP. XIV. Da Varese a Lugan    | o per          |
| Valgana.                                             | ,, 16 <b>1</b> |
| CAr. XV. Dalle Isole a Lugano pe                     |                |
| no e Valcuvia.                                       | " 167          |
| CAP. XVI. Da Luino a Lugar                           | no per         |
| Ponte di Tresa.                                      | , 177          |
| CAP. XVII. Darlugano al Lago di C                    | Como. , 180    |
| CAP. XVIII. Lago di Como Osse                        | rvazio-        |
| ni generali.                                         | ,, 188         |
| CAP. XXX. Dalla Cadenabbia al                        |                |
| Colico in Valtellina, e a Bell                       |                |
| CAP. XX. Valsassina.                                 |                |
| CAP. XXI. Da Bellano a Lecco                         | ,,             |
|                                                      | -              |
| CAP. XXII. Da Lecco a Milar                          |                |
|                                                      |                |
| acqua e per terra:<br>CAP. XXIII. Dalla Cadenappia a | Como., 254     |
| CAP. XXIV. Da Como a Milano                          |                |
|                                                      |                |
| CAP XXV. Da Como a Lecco per t                       |                |
| CAP. XXVI. Vall'Assina.                              |                |
| CAP. XXVII. Elevazione dei M                         |                |
| dei Laghi principali della Lom                       | oaraia,        |
| secondo le osservazioni del cel                      |                |
| nomo sig. conte Oriani.                              | ,, 314         |
| CAR. XXVIII. Elettrometria sotto                     |                |
| della Lombardia.                                     | ,, 316         |
| Indice alfabetico.                                   | ,, 327         |

# VIAGGIO

# AL LAGO MAGGIORE.

## CAPO I.

#### Da Milano a Gallarate.

Per andare da Milano a Gallarate si esce ugualmente da Porta Tanaglia, a cui mette la decretata contrada della Moscoa, e dal con detto Portello del Custello, benchè Castelle più non vi sia, costeggiando le ruine di questo, ed attraversando il Foro Bonaparte sino al grand' Arco, che si va costruendo colla massima magnificenza, sul disegno del sig. cavaliere Cagnola membro dell'Istituto r., e dal quale incomincia la grande via del Sempione, di cui parlerassi. La vicinanza dell'abitazione fa scegliere la via, ed ambedue s'incontrano al ponte dell'Archetto, detto anche della Mossa, pel sottocorrente rivo. Fra l'una e l'altra era compreso il gran parco dei Visconti, che nel Castello abitavano, e si veggono ancora i vestigi del muro che lo cingeva.

Dopo tre miglia di viaggio, fra campagne coltivate alla sinistra e prati alla destra, si giunge presso alla chiesa di Garegnano (Carinianum), altre volte convento di Certosini, fondato dall'arcivescovo e signor di Milano.

Amoretti

#### Da Milano a Gallarate.

Giovanni Visconti. Il curioso entrera nella chiesa ancora ben conservata, e vi ammirera le belle pitture a fresco di Daniele Crespi, nelle quali la vivezza dei colori e l'esattezza del disegno sono congiunte alla forza dell'espressione ed alla saggezza della composizione. L'ammiratore del Cantor di Laura si volgera a sinistra, ove alla distanza di ben tre miglia sta il casolare d'Inverna, o d'Inferna, nel quale soggiornò per qualche tempo il Petrarca, chiamando quel luogo Linternum in memoria della villa di Scipione. Ora è ben difficile il determinarne con precisione la casa.

Non tarderà ad incontrare un di que cavi, che noi diciamo fontanili, ove sorgono polle d'acqua, la quale per un declivio quasi insensibile tanto si fa percorrere, che trovasi a livello de prati che va ad irrigare. Le leggi per le quali nessun proprietario può opporsi al passaggio dell'acqua altrui ne propri campi, purchè ne abbia compenso al danno, hanno apportato un vantaggio grandissimo all'agricoltura nostra. Farà questa osservazione il viaggiatore agronomo, che, inoltre, mirando i prati irrigatori, ne vedrà alcuni dispesti nel modo che diciamo di marcita (che forse qui cominciarono, giacchè il villaggio chiamasi Caregnano Marcida); e se viaggierà anche nel fitto inverno, vedrà con maraviglia verdeggiarvi l'erba lussureggiante. Questa

maniera di prati è ignota altrove. Un'irrigazione incessante copre sempre il prato, tutto ben livellato, d'un sottil velo d'acqua corrente; e questa, mentre nutre le radici delle erbe, difende il suolo dal gelo, a meno che l'inverno non sia d'un rigor eccessivo. L'artifizio sta nel-distribuire l'acqua con tale economia, che dopo d'aver servito ad innaffiarne una parte, raccolgasi e dirigasi ad innaffiar l'altra per mezzo di ben disposti canaletti.

Un paese triste e spopolato è il primo che incontrasi, detto la Cassina del Pero. O sia per le risaie che ivi si sono introdotte, o sia perchè uliginoso è per sè stesso quel fondo, o perchè mal sane ne sono le acque, debol salute godono qui i contadini.

Siccome le risaie non sono comuni, e son forse queste le sole che incontransi nel Viaggio ai tre Laghi, piacerà allo straniero, abitatore di freddo clima o di paese asciutto, l'osservarle. Dipendon esse interamente dalla irrigazione; ma ben diversa è questa da quella de' prati. Si ara la risaia e si semina in primavera, e cogliesi il riso in autunno. La pianticella nasce e cresce nell'acqua, se non che più d'una volta s'asciuga il campo per liberare il riso dalle cattive erbe che il soffocano. Si distribuisce la risaia in tanti campicelli per mezzo d'arginetti, e s'irriga

incessantemente. L'vietato il coltivar riso se

non oltre cinque miglia dalla città.

In un'aria più sana e sotto un bel cielo è posto Ro (Raude), grosso e ben popolato borgo. Merita qui d'esser veduto il bel tempio, disegno di Pellegrino Tibaldi, ma in qualche parte alterato.

Volgendo a destra, prima di giungere alla chiesa, si è nella strada che conduce a Leinate, distante due miglia e mezzo, villa veramente magnifica di S. E. il sig. Duca Litta-Il curioso, che amasse vederla, non molto allungherebbe la via, andando poi da Leinate all' osteria della Zancona. I giuochi d'acqua, i boschi, le ricche serre, i giardini, le limoniere, il parco, la fabbrica del musaico, i bei gruppi, e le statue anche antiche, fre le quali un bel busto di Laocoonte, sarebbongli compenso al tempo in ciò impiegato. Da Leinate, chi fosse diretto a Varese, potrebbe andare a prendere la nuova strada a Saronno; ma se ama la pittura, passerà da Caronno a vedere nella chiesa della Purificazione di Noetra Signora i belli a fresco di Ambrogio Luino, fratello di Bernardino, rappresentanti alcuni tratti principali della storia della medesima.

Ma proseguendo il cammino sulla strada provinciale, vede la Burbera, villa altre volte Pecchi ed ora Serbelloni, e non tarda ad arrivare alla mentovata Zancona: indi a non molto v'è il Bettolino, osteria ancor più frequentata, in vicinanza di Nerviano, grosso

borgo, che si lascia alla sinistra.

Il primo paese che incontrasi è San Lorenzo, indi San Vittore, piccioli villaggi, e quindi Legnarello, villaggio poco distante dal borgo di Legnano, posto alla sinistra sull'Olona, come il sono Nerviano e Parabiago. In Legnano merita d'esser veduta la chiesa parrocchiale, che credesi disegno di Bramante, ove nel coro ammiransi le belle pitture del Lanino. V'è ancora qualche resto del palazzo di Ottone Visconti, arcivescovo e primo signore di Milano.

Da Legnarello alla Castellanza vedesi a sinistra l'Olona summentovata. Questo fiume, che sebbene meschino d'acque e d'alveo angusto, pure dà il nome al primo dipartimento del Regno Italico, nasce sopra Varese, e riceve le acque de'monti posti all'ovest e al sud del lago di Lugano, per le quali è pur talora minaccioso e devastatore: ma tant'acqua se n'estrae, che non può esso nello stato ordinario nè meno giungere alla capitale, a cui indirizza il suo corso. Al di sotto d'essa però ricomincia l'alvo suo, ove raccolgonsi gli scoli de'terreni irrigati, e tanta copia d'acqua vi si raduna, che sen va in Po per una foce maestosa al di sotto di Cor-

Da Milano a Gallarate.

te Olona, piacevol soggiorno un tempo de re d'Italia.

Alla Castellanza, piccola terra ove è una comoda osteria, si tragitta il fiume, che comincia a qui avere l'alveo profondo, e si sale sull'opposta sponda in un'ampia pianura, ed indi a poco giugnesi ad altra osteria, detta la Cassina delle Corde, o del buon Gesù. Nell'una o nell'altra fermansi i vetturini per cibo e per riposo. Alla seconda è unita la posta.

A Busto Arsiccio può estendere il suo passeggio chi si ferma alla Cassina delle Corde pel rinfresco de' cavalli. Oltre le molte manifatture di cotone, merita d'esser veduta la Rotonda dedicata a M. V. per le pitture di Crespi e di Gaudenzio Ferrario, e più pel disegno di

Bramante.

Intanto il curioso, se può salire in alto, esamina il piano, e lo vede in gran parte incolto e sgombro. E' questa la Brughiera di Gallarate, coltivata soltanto presso ai borghi, e alquanto lungo la strada: ma mercè le saviissime leggi che hanno fatti vendere i beni comunali, è sperabile che la coltivazione, se non a campagne, almeno a boschi, s'andrà sempre più estendendo. I mali delle guerra hanno arrestato il corso al dissodamento delle brughiere; ma la stabilità delle cose ne fara sentire i vantaggi, e ripigliare i lavori.

La siccità è la cagion principale per cui

resta incolto questo vastissimo tratto di terreno, che pur non è la sola brughiera della Lombardia nostra. Vuolsi che siasi tentato di portarvi altre volte l'acqua del Ticino, mediante un canale che cominciasse sotto Somma, al luogo detto il pan-perduto; e si veggono di fatti ancora chiari vestigi d'un cavo fatto accanto all' alveo del fiume in quei contorni. Altri progetti vi son tuttavia d'irrigare quel vasto distretto, derivando le acque dal lago stesso ad Angera, o con quelle del lago di Lugano, dandogli un emissario meridionale presso a Porto di Morcotte; ma chi ha misurata l'altezza di questo lago vi trova molta difficoltà, per la navigazione almeno. Di ciò riparlerò in appresso, e darò alla fine del libro la misura dell'altezza de nostri laghi e de'nostri mouti.

Egli è su questa brughiera, ma più verso il Ticino, fra Rosate e Somma, che i nostri astronomi hanno misurata sul meridiano una base di tese 5130, sulla quale hanno formati e derivati tutti i triangoli che servirono a fissare i punti sulla gran Carta della Lom-

bardia .

Quasi sei miglia di cammino fannosi per un'ottima strada senza incontrare abitazione d'nomini, se non che a sinistra vedesi il mentovato borgo di Busto Arsiccio, e a destra redrebbesi Oligiate-Olona (considerevol borgo un tempo, che servia d'antemurale a que i di Castel Seprio e d'altre terre), e de bei palazzi in riva all'Olona, se non fosse da quel lato ingombro il terreno dalla coltivazione.

L'osservatore della natura che in tutte le sponde corrose, dopo qualche piede di terra vegetale formatavisi per la scomposizione delle piante, troverà strati di ciottoli fluitati ad ogni profondità, e che di sassolini vedra coperta non solo la brughiera, ma le stesse ben coltivate campagne, chiederà, donde mai tanti ciottoli vennero e tante arene? Basteragli guardare i sassi medesimi, e s'accorgerà che vennero da monti circostanti: e vedendo che sebbene sieno per la maggior parte selce, quarzo e granito, pure sono quasi tutti rotondati, ne argomenterà che lunga strada abbiano rotolando percorsa. Può anch'essere che rotondati si sieno, non in un fiume, a cui difficilmente un alveo può attribuirsi largo quanto dagli Appennini distano le Alpi, ma bensì sulle sponde del mare, che suole a ciottoli, su e giù dimenandoli, corroder gli angoli, e ridurli a palle; e sicuramente il mare tutto il piano occupava, e i monti stessi, come vedremo quando di questi avremo a parlare.

Gallarate, che alcuno vuol derivato da Gallorum Area, è un borgo assai ricco, es

Da Gallarate alle Isole per Sesto. g una specie di emporio per tutti quei contorni. Il torrente Arno, che col suo nome rammenta gli Etruschi e che gli passa vicino, apporta sovente alle sue campagne de considerevoli danni.

Da Milano a Ro - - - - Posta 1. 1/4
Da Ro alla Cassina delle Corde - 1. 1/2
Dalla Cassina delle Corde a Varese 2.

### CAPO II.

Da Gallarate alle Isole per Sesto Calende.

Chi vuol andare alle Isole Borromee, che talora son l'unico scopo del viaggio, in modo da far il più breve tragitto pel lago, da Gallarate va a Sesto Calende, ad Arona, a Belgirate, a Stresa, ove cerca e facilmente trova una piccola barca che lo porti all Isola Bella. Da Gallarate per altra strada, se più gli piace, piega al nord e va a Varese, oppure va a Varese direttamente da Milano, accorciando la via, come verrà più sotto indicato. Ma se non gli dispiace di far quindici miglia pel lago, allora s'imbarca a Sesto Calende, Uscito che sia da Gallarate, non tarda a vedersi in faccia sur un'altura Crena, (picciol villaggio il cui nome vuolsi derivato da yonrn, fonte) e a salire sur un altro piano

ro Da Gallarate alle Isole per Sesto. più elevato del precedente ed egualmente esteso, ma più ineguale. Questo pure è un sog-do di ghiaja, e in parte incolto, che dicesi la Brughiera di Somma. Lascia a destra Arsago e Mezzana, giugne a questo grosso borgo, signoria antica de Visconti, i cui discendenti godeano, non ha molti anni, qualche resto de prischi privilegi, co' quali avuto aveano quel distretto dall'Abate del monistero di S. Gallo, che n'era signore. Ivi sono alcuni bei castelli e giardini; ma il curioso vedrà con maraviglia un cipresso che ha ben sedici piedi di circonferenza nel tronco, e che annunzia la più grande vetustà. Si osserva in Somma con maraviglia che la parte elevata ha vene abbondanti e d'ottima acqua a pochi piedi di profondità; il che nasce da al-cuni laghetti o paludi superiori; mentre la parte basea deve trarre l'acqua da pozzi profondissimi, forse a livello del Ticino.

Somma ha molti indizi d'antichità; e v'ha tutta l'apparenza che ivi sia stata data da Annibale la sconfitta a Scipione, combinandosi in questo luogo tutte le circostanze indicate da Polibio e da Livio, cioè la distanza di cinque miglia da Vico Seprio, ch'era il Vi, co o abitazione principale degl'Insubri; i tumuli, o sia i monticelli, che sono ivi sparsi sull'alto piano; il Ticino, che scorre li sotto, a l'essere al piede delle Alpi. Le antiche

iscrizioni che in Somma e ne'vicini paesi si sono conservate, furono pubblicate dal dott. Campana (1): ma l'erudito antiquario, giacchè qui trovasi, andrà sin al mentovato villaggio d'Arsago, ove, oltre l'esservi gran numero di romane iscrizioni, v'è pur un antico tempio ottangolare, che servi di battistero alcuni secoli addietro, ma che vedesi evidentemente formato colle ruine d'un più vecchio tempio del Gentilesimo. In Arsago altri sentono l'ara Caesaris, altri l'arsus ager.

Da Somma per una nuova strada, che passa appiè del mentovato cipresso, si tragitta più in alto il torrente Strona (nome comune a varj de nostri torrenti, e derivato dal celto Stream), si passa presso Vergiate, e con dolce declivio si giugne al lago, ossia a Sesto Calende. Presso la Strona, fra i graniti d'ogni varietà, trovasi della bianca lumachella, composta di chioccioline, per lo più discoliti, dette comunemente ammoniti, frumentarie, o lenticolari.

Molte antiche iscrizioni erano a Sesto, che raccolte da un Archinto nel secolo xvi, furon insieme a quelle di Varese, di Castel-Seprio e d'altri paesi portate a Milano nella casa che già fu degli Archinti, ed appartien'ora al sig. Giusoppe Rossi prosso San Bartolomeo. A Se-

<sup>(1)</sup> Monumenta Somae locorumque adiacentium. Mediolani, apud Galeatium, 1787.

sto esce dal lago il Ticino, della cui navigazione parleremo in appresso; e poco al di sotto veggonsi ancora i resti d'antichissimo ponte da' Romani, e non già da' Galli, come altri scrisse, costruitovi. Il Ticino divide il dipartimento d'Olona da quello dell' Agogna, come pur lo divide il lago, fino a quel punto in cui sottentrano gli Svizzeri, che dei Baliaggi italiani, ora componenti il Canton Ticino, nel 1516 divenner signori, quando il re di Francia, che impossessato sen'era, loro li cedè in compenso delle spese di guerra.

A Sesto, o tragittando il Ticino vassi sulla nuova strada del Sempione, di cui parlerassi alla fine di questo Capo, o vero prendesi la barca per andare alle Isole; e allora prudente cosa ella è di far qui la necessaria provvigione per la mensa, onde cibarsi navigando, a risparmio di noja è di tempo.

L'oggetto più importante da vedersi è il Colosso d'Arona; ma prima si passa presso la Badia (luogo ov'era una badia, data poi allo Spedal Maggiore), indi presso Lisanza, ruinato castello. Il curioso può progredire sino ad Angera (Angleria), ove pur vassi per via carreggiabile Angera è un contado, cui fira i principali loro titoli contarono alcuni dei duchi di Milano, che lo diedero in feudo ai signori conti Borromei, come lor diedero la

maggior parte de paesi posti sul Verbano. Ivi sta in alto un antica rocca, ove sono alcune vecchie e pregevoli pitture, rappresentanti le gesta dell'arcivescovo Ottone Visconti, in un abbandonato salone; e varie altre pur rimarchevoli in altre sale sen veggono. Nel contiguo giardino v'ha parecchie antiche iscri-zioni, fra le quali è rimarchevole quella di C. Metilio Marcellino . . . . patrono causarum fidelissimo . . . . civi abstinentissimo . . . . patrono coloniae Foro Juliiriensium etc., rammentando in queste ultime parole, mal copiate da tutti gli antiquari, il Foro degl'Iriesi, or villa del Foro non lungi dalla Scrivia. Nella chiesa vedonsi a' fianchi del battistero due statue marmoree dei SS. Pietro e Paolo, non ispregevoli per essere lavoro de bassi tempi. Alcuni avanzi d'antiche colonne fregiate di bel rilievo veggonsi pure sul piazzale della chiesa. Ivi era l'antica Statione, cioè luogo ove stava un romano accampamento, detta ne bassi tempi Stazzona, capo di esteso contado. Gli antiquari ci contano della vetustà di Angera cose da fare strabiliare, poichè la vogliono edificata da un Anglo nipote d'Enca, e dedicata alla dea del silenzio Angerona (1)

<sup>(1)</sup> Descrizione d'Angera di Socrate Pedisestro-Bergamo, 1779

## 14 Da Gallarate alle Isole per Sesto.

Sotto la rocca è una sorgente d'acqua epa-tica, ed un'ampia torbiera, che qui comincia, e finisce ad Ispra. D'ottima qualità è la torba, e di comodo trasporto su carri sino al lago, o ad Angera si conduca, o a Incuasso in faccia ad Ispra per cammino ancor più breve: ma malgrado la general lagnanza della carezza e scarsezza di materia combustibile, e la facilità di ridurre la torba a carbone servibile a tutti gli usi del carbon di legna, gli uomini non hanno ancora saputo indursi a farne uso. Angera e l'opposta Arona stanno appiè di due monti dello stesso sasso, il che vedesi ad evidenza quando si sta sul lago fra ambedue; e vedesi che il monte era continuato, ma fu diviso dal Ticino, che si aprì qui la strada. Il calcare posa per tutto sopra lo scisto argilloso. Benchè lo stesso sia il sasso calcare, trovasi però che quello d'Angera è più compatto e prende il lustro. Fuvvi progetto d'estrarre da qui un canale, che risparmiando la faticosa navigazione del Ticino, portasse al tempo stesso l'irrigazione alle brughiere di Gallarate e della Grovana.

Fatto il traverso del lago, s'entra nel porto d'Arona assai comodo ed ampio. In questa piccola città, di cui erano signori i Borromei, molto fioriva il commercio, essendo luogo opportunissimo pel passaggio delle merci dal Mediterraneo alla Germania. Nella chiesa prepositurale v'ha delle belle pitture di Gaudenzio Vinci, fatte nel 1511. Non è improbabile che sieno di Gaudenzio Ferrari. Ma perchè chiamasi Vinci?

La rocca d'Arona, or atterrata, dev'esser visitata dall'nom che venera in San Carlo Borromeo il gran santo, e il gran politico de suoi dì, poiche vedrà, se non più la stanza, almeno il luogo ove nacque nel 1538. Egli volgerà i suoi passi verso il gran Colosso posto sur un vicin colle. Passerà, andandovi, presso le cave di rozzo marmo calcareo, con cui, oltre molti altri edifizj, si va fabbricando il duomo di Pavia: ed osservando i pezzi di quel sasso, vi troverà alcune belle dendriti.

Il Colosso sorprende a ragione chiunque lo esamina. Esso è sì ben proporzionato, che da lungi il reputi una statua gigantesca, e nulla più. Pur ha circa 66 piedi d'altezza, oltre il piedestallo di granito, che ne ha 46. La testa, le mani e i piedi sono di bronzo fuso: il resto è di grossa lastra di rame. Internamente ha, direm così, per anima una specie di guglia costruita di grossi sassi, da cui sporgono delle barre di ferro, che servono a tenere e ad assicurare contro l'impeto deventi la statua. Servon anche di scala a chi, entrandovi dentro per una piega del rocchetto (la quale è grande abbastanza per questo oggetto), vuol salire sino al capo, ove como-

16 Da Gallarate alle Isole per Sesto.

damente, a meno che nomo non sia d'enorme mole, potrà sederglisi entro il naso. Fu elevato questo Colosso, lavoro di Siro Zanella pavese, e di Bernardo Falconi luganese, a spese degli abitatori de contorni del lago e d'altri divoti, e specialmente de' Borromei,

l'anno 1697.

Da Arona talora vuolsi andare al Santuario d'Orta, e passare di la alle Isole Borromee. Vi si va per due vie: in vettura per Borgomanero, Ĝozzano e Bussone; ma chi è a cavallo o a piedi, da Arona va ad Oleggio Castello, indi ad Invorio di sotto, ove alcuni vogliono che nascesse il summentovato Ottone Visconti. Sin qui trovasi il monte calcare. S'entra poi nella valle dell'Agogna, fiume che dà il nome al più occidentale dipartimento del Regno (di cui capo luogo è Novara), ed ivi il monte è di scisto micaceo granatifero; ma ha la crosta esterna sì guasta dall'azione dell'atmosfera. che i duri granati si staccano, e trovansi strascinati dall'acqua per la via. Si risale alquanto, e lasciando a sinistra Bussone all'estremità meridionale del lago, passando per Gorcogno ed Imolo, si discende ad Orta. Nella discesa incontrasi la nuova via carreggiabile ch'è sostenuta in alto, e quando sia continuata, s'unirà presso il fiume Tosa alla nuova strada del Sempione.

Per andare da Arona alle Isole, a lago pla-

Navigazione, Venti, Ispra. 17 cido (poichè se v'ha vento, scegliesi il luogo o più difeso se contrario, o più esposto se favorevole), si tende alla punta di Ranco, e di là alla punta di Belgirate, attraversando due volte il lago. Questi traversi però accorciano, anziche allungare il cammino; poiche, essendo le sponde di questo, come in generale di tutti gli altri laghi, ad angoli salienti e ' rientranti, farebbe lunghissimo circuito chi sempre costeggiasse; e vedesi chiaramente che presso alle punte sempre passa la più retta, e quindi la più breve via che colà conduce. Questo lago, non essendo circondato da alte montagne, almeno nella parte inferiore, non soggiace a improvvisa procella, come gli altri; e le barche son qui più sicure che sul Lario, perche il punto d'appoggio de remi è più lontano dal centro. Ma le vele, benchè mero alte, hanno l'inconveniente delle comasche, di cui parleremo; sebbene alcune barche Borromee (il Bregantino ed il Caicco) mostrino quanto più vantaggiose sieno le vele latine, o che alle latine s'avvicinano, e sì disposte, che più sicuro e più facile ne riesce il maneggio.

Chiamasi qui *Inverna*, cioè *Inferna*, o sia inferiore il S. O. o libeccio, e *Margozzolo* (riguardo alle Isole) l'O. o ponente, che vien dal monte o dal paese di questo nome; *Vento* semplicemente, o vero *Maggiore* il N., o

Amoretti 2

18 Da Gallarate alle Isolo per Sesto. sia la tramontana; e Vento Bergamasco lo scilocco, che soffia molto di rado.

Vedesi a destra in alto Ispra, sotto cui è una sorgente d'acqua epatica; e più in alto si vedono Besozzo, e varj di que paesi situati in bell'aspetto che sovrastano al lago di Varese. E' formata la punta di Ranco d'un duro sasso arenario stratificato: e l'arena ond'è composto mostra sovente de giacinti e del titano; per la qual cosa quel sasso, che prende un bellissimo pulimento, quanto un bel porfido, ha un'azione positiva nell'elettrometria. Proseguendo a destra in vista d'Arolo e Moallo. s'arriva al sasso di S. Catterina (Sasso Ballaro), noto pel santuario, e degno di esser veduto dal naturalista pel fenomeno singolare d'un masso precipitato nella volta della chiesa, che sembra starvi sospeso contro la forza della gravità. Chi ben l'osserva scorge chiaramente ove s'appoggia, e come siavi sostenuto; ma in ogni modo non vedesi senza maraviglia che un sì gran masso, che potè cadendo traforare la volta e spezzarne un capitello di granito, sia stato sostenuto e il sia ancora pel solo contrasto che un superior masso gli fa sur una estremità. Tutto quello acoglio dentro cui è fabbricato il santuario è la casa, altre volte convento di Carmelitani, è caleare. Per angusta apertura si penetra nella sottoposta grotta, nella quale dicono che

Arona, Belgirate, Isole. santamente vivesse il B. Alberto Besozzo. Chi sale in vetta allo scoglio vede de bei colli e piani coltivati. Li presso è Legiuno (Legiodunum), nome derivato da Legiones. Sotto questo luogo profondissima è l'acqua, di modo che il fondo del lago credesi ivi più basso che la superficie del mare Adriatico e del Ligustico.

Ripigliando la sponda sinistra presso Arona, vediamo al basso le terre di Meina e Solcio, in alto Daniente e Massino. Questo villaggio, antica badia de'monaci di S. Gallo, fu donato ai Visconti, che ancor vi posseggono

casa e fondi.

Da Solcio si naviga a Lesa per lungo giro, essendovi un ben coltivato piano, formato dalla scomposizione del sovrapposto monte. A Lesa bella è la casa de signori Stampa: indi si va a Belgirate, piccol borgo, ma pel commercio già emulo d'Arona. Il tratto che da Solcio va sino alla punta, popolato di molte case sparse, dicesi Sala o Vergante; e difficilmente vedrassi un monte più ripido e meglio coltivato. Solo fa meraviglia che non vi si piantino gli ulivi, i quali benissimo v'allignerebbero, come il provano i pochi che vi sono, e come certamente un tempo v'allignarono, giacchè gli antichi Statuti Novaresi vogliono che piantinsi frequenti viti e ulivi. Veggonsi le Isole a misura che s'avanza la

Da Gallarate alle Isole per Sesto. barca nel seno formato dalla Tosa. A destra l'Isolino, o Isola di S. Giovanni, pare attaccato a Pallanza, indi l'Isola Madre sorge nel mezzo; poscia con ben ornato prospetto appare l'Isola Bella, che dietro di sè nasconde l'Isola Superiore.

All'entrata del seno in cui stanno le Isole si ha una prospettiva imponente di monti, che per gradi s'innalzano dai granitosi di Baveno e Montorfano sino al sempre nevoso Sempione. A sinistra vi è Stresa, di cui par-

Jereino.

Nello avvicinarsi all' Isola Bella si ha una scena teatrale, e d'esser sembra presso l'isola d'Alcina o di Calipso. Dieci giardini, poeti uno sopra l'altro a foggia di scalinata colossale, veggonsi in prospetto: da un lato vi è una ridente selva d'aranci vetusti e fronzuti, sostenuta interamente da archi fondati nel lago, e dietro ad essa un folto e nero bosco di sempre verdi allori altissimi, entro cui mormoreggia e spuma un'artificiale cascata: le torri, gli archi, le statue rompono il verde ridente delle limoniere, che tutte coprono le pareti, frammiste a luogo a luogo di fiori d'ogui forma e colore. Ove l'esposizione al nord non soffre gli agrumi, i muri son coperti d'alloro e di fiorente tino. Un boschetto pur vi si aggiunse, non ha guari, de'più begli alberi ed arbusti esotici che pel postro clima

a Ilignano. Oltrepassando questi magnifici terrazzi, vedi casucce di pescatori, che costruite sembrano e abitate dalla indigenza. Fra esse però sorge non inelegante il pubblico albergo del Delfino, ove lo straniere trova comodo alloggio; indi viensi al grandioso palazzo, in cui da oltre un secolo ogni proprietario impiegar soleva molt oro per ornarlo secondo il suo genio e il gusto del giorno. Le stanze e più i mobili spirauo magnificenza e profusione di ricchezze. L'amator delle belle arti ha ben qui ove occupare delle giornate. essendovi pitture dei più gran maestri e nelle due gallerie e sparse in tutte le stanze. Vi si ammirano i quadri di Luca Giordano, del Procaccini, dello Schidoni, del Lebrun, ec., e v'ha ne'tre piccoli appartamenti, detti del Tempesta, molti quadri di questo celebre pittore che qui visse alcuni anni. I marmi i più scelti e l'oro s'incontrano in ogni ornato, e à primi servono sovente di tela a bei quadri. I sotterranei formano un appartamento a musaico veramente delizioso, ove alcune belle statue marmoree vi si ammirano; e di tutta magnificenza è il salone ornato architettonicamente, disegno del chiarissimo professore sig. cavaliere Zanoja, come lo è la vaga domestica cappella. Altra cappella or si medita per collocarvi tre magnifici marniorei mausolei che i Borromei posseggono, ritirati da soppresse chiese, ovegli antenati loro gli avean collocati.

#### 22 Da Gallarate alle Isole per Sesto.

Era quest'isola in origine un nudo scoglie di roccia argillosa scistosa primitiva, tagliata da'filoni di trappo contenente ferro, con rognoni e qualche rilegatura di quarzo a strati inclinati al S. O. Tali pur sono l'Isola Superiore, l'Isola Madre e l'Isolino. Venne in capo al conte Vitaliano Borromeo di crearvi una delizia verso l'anno 1670; e tanto fece distruggere di sasso, e tanto edificare di pi-lastri, archi e pareti, e tanta terra vi fece dal vicin continente apportare, che dielle la figura, la bellezza e la fertilità che vi si scorge. A render compiuta la magnificenza veramente regia de giardini e del palazzo manea solo che perfetto sia ed ornato il tondo salone che 'l chiude all'occidente, e che darà la necessaria comunicazione a tutti gli appartamenti; e quindi aggiunganvisi gli altri abbellimenti che l'isola prolunghino sin allo acoglio detto la Malghera, che vedesi sorgere fuor d'acqua, quando basso è il lago. In questa parte dev'essere lo sbarco, o sia l'ingresso all'isola. Veggasene in una sala il modello in legno, disegno del ch. architetto Morelli. Ma verrà egli mai più un tempo in cui eseguir si possa!

· Rousseau, come rileviamo dalle sue Confessioni, nello scrivere la Nouvelle Héloise, peneò a fissare in quest'isola il domigilio della sua Giulia. Tutto pareagli adattato alla sensibilità di cui voleva dotarla; ma lo trattenne il vedervi troppo lavoro dell'arte, e

troppo poca opera della natura.

Non dispiacerà il vedere qui riportato l'elogio che di questo luogo fa il cel. Saussure. Alcuni Viaggiatori moderni, dic'egli, hanno mostrato del disprezzo per queste isole, perchè non sono disposte all'inglese e ordinate alla moda . . . . Ma esse presentano sempre un'idea bella e grandiosa: ella è una specie di creazione il metamorfosare in superbi giardini uno scoglio dianzi affatto nudo e sterilo, e farvi germogliare e maturare i più bei fiori e i migliori frutti d Europa, in luogo de' muschi e de' licheni che li vestiano. E certamente i viaggiatori, tanto quelli che ammirano questi prodigj dell' arte, quanto que' che li criticano, devono trovar ben più commendevole quel Vitaliano Borromeo ch'ebbe, 130 anni fa, questo magnifico capriccio, che se avesse speso il suo oro in un lusso di cui non rimanessero vestigj. Aggiungasi che questa famiglia è stata al tempo stesso del pari generosa e prodiga in istabilimenti di divozione e di pubblica beneficenza. Esistono ancora questi stabilimenti; e la medesima Biblioteca Ambrosiana, in cui io scrivo, fondata e dotata dall'immortal card. Federigo Borromeo, e amministrata specialmente dai suoi

24. Da Gallarate alle Isole per Sesto. successori, ha in que contorni de fondi per dotare amualmente Luon numero di quelle

povere fanciulle.

L'Isola Superiore, detta anche de' Pescatori, fa coll'antecedente un singolar contrasto.
Casucce picciole; angustissime strade ornate
generalmente di festoni di reti poste ad asciugarsi; uomini e donne arse dal sole, e aggrinzate dall'acqua, sono sovente gli oggetti che
si presentano, e che presentaronsi al card.
Federigo Borromeo, quando nel secolo xvii
vi stabili un curato. Non v'è però tanta povertà, quanta sen mostra, poichè tutti sono
proprietari d'una casa, d'un battello, d'una
rete, e sovente di qualche po'di terreno nel
continente. E' sorprendente la popolazione di
quest'isola, che in meno di mezzo miglio di
circuito sostiene più di 200 persone, e più
di 100 ne ha l'Isola Bella, in cui pochissimo luogo agl'indigeni sembrano lasciare le
delizie Borromee.

Il ch. conte Morozzo negli Atti della R. Accad. di Torino (1) ci ha dato lo spaccato, direm così, del lago al luogo delle isole mentovate; e da csso vediamo che ivi la superficie del lago è a 122 tese parigine (a un di presso metri 244) sopra il livello del mare; che la profondità del lago non oltrepassa ivi le 100 tese, e che fra un'isola e l'altra non

<sup>(1)</sup> Ann. 1788-9, pag. 177.

è maggiore di 3 tese. Il medesimo accademico ha in quelle vicinanze esaminato il calore dell'acqua a diverse altezze, ed ha trovato che mentre all'aria il termometro era a 17 gr. reaumuriani, alla superficie dell'acqua era a 16, a 200 piedi era a 15, ed a 300 era a

14 e mezzo (1).

L'Isola Madre, detta anche l'Isola di San Vittore su alcune vecchie carte, meno ornata dall'arte ma fatta più bella dalla natura, è posta in mezzo al seno del lago: presenta al sud e all'est cinque lunghi giardini a spalliera, boschetti e pergolati d'agrami; al nord e all'ovest un ampio bosco di vetusti ed eccelsi allori, abeti, cipressi ed altri alberi sempre verdi, circondati a luogo a luogo da rigne; e mostra in vetta una casa di semplice architettura bensì, ma che pur sarebbe grandiosa nella sua templicità, ove fosse terminata. Appartiene pur questa ai Borromei: Il bosco è popolatissimo di fagiani e di galline di Numidia, che ivi stanno perchè vi hanno comoda e libera sussistenza, e perchè n on hanno bastante forza da stendere il volo sino all'opposta riva. Non v' ha altri abitatori che i custodi e i coltivatori dell'i sola.

L'Isolino, detto pure l'Isola di San Gio-(1) Ivi, pag. 213. 26 Da Gallarate alle Isole per Sesto.
vanni e di San Michele, piccola cosa è sì,
ma tanto comoda ella è, sì vicina a terra e
a Palanza, che impossibil pare che non siavi,
signore che la abiti, sebbene e pulita casuccia e bei giardini d'agrumi vi sieno, e luogo opportunissimo per fare un bosco anche
d'ulivi. I Borromei ne sono investiti a titol
di perpetua enfiteusi.

De vicini circostanti paesi e monti parle-

remo or ora.

Fin qui ho descritto il viaggio per acqua da Sesto alle Isole, perchè la barca è stata sino a questi ultimi tempi il solo mezzo di andare colà comodamente, ed è pur oggi il mezzo più economico. Ora però si può andare, e molti certamente andranno, in vettura sino in faccia all'Isola Bella, giacchè n'è compiuta la magnifica strada. Tragittato il Ticino, prendesi la via d'Arona amena e comoda, fra collinette ora ben coltivate, ora deserte e coperte di ciottoli e sassi. Viensi nella città d'Arona, di cui già s'è parlato. Si costeggia il lago, che in alcuni luoghi fu rispinto per far luogo alla strada. Viensi a Meina e a Solcio, paese posto presso il tor-rente Erna che viene dal monte Margozzolo, e che sembra colle alluvioni aver formata la fertile pianura, che assai stendesi entro il lago, e su cui veggonsi le ruine di antico castello-Tal pianura però non si costeggia; ma lastraStrada al Sempione. 27 da, radendo il monte da Solcio e Solcietto sino al mentovato torrente, e andando quindi a Lesa, forma, direm così, la corda d'un grand'arco. Ivi il naturalista può vedere a luogo a luogo lo scistoso nocciolo del monte, che più non è calcare, come presso Arona, e le ruine de monti superiori. Percorresi Lesa, ch'è un lungo borgo, ricco pe vini copio-si ed eccellenti, e abbondante d'ottima frutta. Tale è pur Belgirate, a cui, costeggiando sempre il lago, presto si giunge; e progreden-do verso il nord-ovest, s'entra nel summentovato seno delle Isole Borromee. Può il passaggiere cercare una barca a Stresa, di cui parleremo nel Capo IV; ma se vuole di più accorciare la navigazione, viene sino al torrente detto il Rotto, e può anche tragittarlo su magnifico ponte, per essere rimpetto al-l'Isola Bella. La nuova strada è dappertutto ampia e ben soda, avendo il fondo or di sassi portativi, or dello stesso scoglio scarpellato; ed è sempre sostenuta da grossissime pareti, con frequenti eleganti ponti di graniti diversi, sovente trovati sul luogo istesso. Nel tagliare il nocciolo del monte, specialmente da Belgirate a Stresa, si sono scoperti de'filoni di rame e di piriti diverse: v'ha in alto presso Gralia della pirite che credesi aurifera, e presso Ginesio del piombo; ma non tali sinora che per la qualità e la quantità meritino un regolar layoro.

# 38 Strada al Sempione:

E poiche molti alle Isole Borromee vengono per andar quindi a vedere tutta la nuova strada del Sempione, questa indicherò ora brevemente, cominciandola da Stresa sino all'alta vetta oltre il villaggio di Sempione. Qui non farò che accennare i paesi pe'quali si passa, e le osservazioni da farsi troverannosi ne'seguenti Capi. Da Stresa, passato il summentovato torrente Rotto, che quasi sempre è arido, si costeggia il lago sino a Baveno, si tragitta sul bel ponte il torrente Fiume, e si va a Feriolo. Una diritta strada, scostandosi dal lago, conduce a Gravallona, ove tragittasi la Strona; e di là vassi ad Ornavasso, oltre il qual paese, quando giugnesi rimpetto a Cuciago, villaggio alla sinistra della Tosa, si tragitta su bel ponte di granito questo fiume; e la nuova strada lo costeggia, passando per Premoselo e sotto Vogogna, sino all'abbandonata chiesa della Mason. Ivi tragittasi il siume nuovamente, e vassi dirittamente a Pallanzeno, indi a Villa, ove si tragitta il fiume Ovesca, e vassi a Domo. Da questo borgo una diritta strada conduce a Creola, ove tragittasi il fiume Vedro; e di questo costeggiasi la sinistra riva sino a Var-zo, indi a Isella, San Marco e Gondo, prima del qual paese trovansi i confini del regno italico e la dogana. Oltre la gran galleria del Frassinone vassi per breve tratto sul-

la sponda destra del fiume, ma presto ritornasi sulla sinistra sin oltre la galleria del Gabbio, dopo la quale si tragitta il fiume su ponte di legno, presso il confluente del rivo che viene dalla valle Lachina. Si tragitta il fiume, e si sale al villuggio di Sempione; di là, passando pel picciol casolare di Camasca e presso la casa isolata del sig. barone di Stokhalber che per qualche tempo servì d'ospizio ai Canonici regolari di San Bernardo, si sale alla parte più alta, detta il Plateau, da dove poi discendesi costeggiando il torrente che porta le acque sue al Rodano, e questo fiume si costeggia poi sino al lago di Ginevra. Per andare da Milano sino al Sempione, e se si vuole, sino a Parigi, evvi il comodo della Diligenza, colla quale si va in buona carrozza per la posta. Parte la Diligenza due volte la settimana. Pagasi per ogni po-sta un prezzo diverso pe' luoghi di dietro, verso i cavalli e fuori della carrozza.

Le Poste sono:

| Da Milano a Ro -   |      | DO  | sta 1.        | 2/6        |
|--------------------|------|-----|---------------|------------|
| Alla Cascina delle | Cord | e   | ,, T.         |            |
| A Seste Calende    |      |     | ,, 2.         |            |
| A Belgirate        | ٠.   | _ : | ,, 1.         | 3f2        |
| A Bayeno           |      |     | ,, I.         | •          |
| A Vogogna          |      | _   | ,, 2.         |            |
| A Domo d'Ossola    |      |     | ,, ī.         | 3/4        |
| Al villaggio Sempi |      |     | ,, <b>3</b> . | <b>5 7</b> |

Da Gallarate alle Isole per Varese e Laveno.

Chi ama vedere Varese e i vaghi suoi contorni, va colà da Milano direttamente per la strada che indicheremo quando parlerassi del ritorno dalle Isole Borromee a Milano, o va da Gallarate a Varese per la valle d'Arno, e passa or dentro or presso i piccioli villag-gi di Caiello, di Premezzo, della Cavaria, ove era un monistero di monache (da San Carlo, per la soverchia indisciplinà, come molti altri, soppresso), di Jerago (Hieracium) ove vuolsi che gli antichi concorressero alle sacre funzioni; di Albizzate e di Albiciago, appartenenti un tempo alla famiglia degli Albucii, de quali trovansi varie romane iscrizioni in questi contorni disepolte, e riportate dal Castiglioni (1). Poco lungi v'è Quinziano, ove avanzi d'antiche cose non di rado si disotterrano. Sale a Caidate, ov'è una villa dei Bigli, or Confalonieri, a Brupello e alla Cagiada, ove una bella casa hanno i Perabò, da cui amenissima vista si gode, e si domina il sottoposto lago di Varese, e gli altri minori laghi di Bilandrone, di Ternate e di Comabio ad esso vicini. Vedrà il naturalista, cammin facendo, che tutti quei colli sono

(1) Gallorum antiquae sedes.

terre d'alluvione, e vi si osservera grandi massi di graniti, di scisti, di porfidi e di serpentini. Dell'original loro posizione parlerassi altrovo.

Il lago di Varese diversi nomi ebbe ed ha dai differenti paesi che gli stanno sulla sponda, e da'varj seni che forma Negli scorsi secoli dicevasi lago di Gavirate. L'emissario di questo lago è nel Verbano, presso la terra di Bardello, e tentossi un tempo di renderlo navigabile. Ora si è abbassato per rendere coltivabile una estensione considerabile di terreno, che in parte è torboso.

Presto quindi si giugne a Varese, che città anzi che borgo deve chiamarsi, se l ampiezza, la popolazione, la ricchezza e il lusso degli abitanti prendasi in considerazione. Ivi magnifiche ville hanno molti signori Milanesi; ma la principale è la villa Serbelloni Zinzerdorf che l'ebbe da sua zia la principessa Melzi, a cui fu lasciata dal marito suo Francesco III. duca di Modena. Magnifica è pur la villa Bossi. Nuova e comoda casa si fe' costruire il sig. conte Dandolo, meritevol di lode perchè alle pecore di cattiva lana sostituisce merini di Spagna, giovando al pae-se tutto, mentre giova a sè stesso. Vicino alla sua, rimarchevole è la casa del sig. conte di Keuenhuller, dianzi de'Bianchi Presso Varese vaghe case e giardini hanno i Recalcati a Casbegno, i signori De-Cristoforis a San Pedrino, i De-Maestri a Rapaina, e Sanquirico al luogo de' Cappuccini. Nella casa Litta-Modignani (dianzi Orrigoni) a Biumo di sotto v'ha dell' eccellenti pitture a fresco del Morazzoni, dello Storer, del Ghisolfi, e la casa stessa è ora grandiosamenta rifabbricata e abbellita sul disegno del ch. architetto Cantoni. Vaga casa pur fabbricaronsi i De-Cristoforis al luogo che fu convento de'Carmelitani scalzi, e miglior vista d'ogn'altra gode

la casa Biumi a Biumo di sopra.

Il Santuario della Madonna del Monte deve essere visitato si dal divoto, che dall'amatore delle belle arti, e da chi gode di vedere vaga estesissima scena. Il viaggio, benchè quasi per una continua salita, è assai comodo e divertente. Incontransi i villaggi di S. Ambrogio, Robarello (sin dove suole andarsi in carrozza) e Fogliano, e quindi quattordici cappelle rappresentanti misteri della religion nostra, con belle statue di plastica e dipinte di grandezza più che naturale, bassi rilievi e pitture d'illustri autori, contandosi fra i pittori il Morazzone (nella cappella vii), il cav. Bianchi, il Panfilo, il Pristinari, il Legnani (nella cappella xii) ed altri valenti artisti. La chiesa che vi è in cima è pur essa pregevole per l'architettura e per le pitture. Si domina di colassù grand'estene

sione di paese, cioè al sud-ovest i sottoposti laghi di Varese, di Comabbio, di Ternate, di Monate, e in due parti il Verbano; all'est il Lario, e al sud la pianura della Lombardia e Milano.

Antichissimo è quel Santuario. Vuolsi che Varese sia così detto quasi ad Vallis exitum, cioè all'uscire dalle valli delle Alpi; che colassù fosse un forte castello, a fine di difendere l'Insubria dai Reti: che ivi combattuto abbiano i Cattolici cogli Ariani, e abbiano avuto la peggio i secondi: che la statua della Madonna ivi esistente sia lavoro dello scarpello di San Luca, che potea ben esser medico e pittore e scultore; e che quel animale della cui spoglia or v'è appena un resto, e che fu certamente un cocodrillo, fosse un lucertone che vivesse in una valle presso il lago Maggiore. Di questo però non v'è, per quanto io so, nessuna notizia contempo-ranea, se non che gli abitanti della valle di Dumenza fra 'l Cresio e 'l Lario, persuasi d'essere stati liberati per intercessione della B. V. dal danno che sì fatto animale recava alle loro mandre, offrono tuttavia annualmente de' formaggi in dono a quel Santuario; e altronde non rare sono le favole inventate per accrescere il pregio delle cose col maraviglioso (1).

<sup>&</sup>quot; (1) Forse un animale del genere delle lucerte, analogo all' Iguana, di cui parkerò al Capo xviii, Amoretti 3

34 Da Gallarate alle Isole per Varese. Certo è che alcuni preti vi facevano le sacre

funzioni nel secolo xv; che due donne accese d'amor divino essendosi ritirate in que contorni a far vita romita e santa, cioè la B. Cattarina de'Ruffini, che altri dice de'Morigi, e la B. Giuliana de'Cassini, indussero l'arciprete a ceder loro il luogo e le ricche entrate; il che fu fatto, e divenne quell' arcipretura un monistero di monache (1). La santità delle fondatrici apportò al luogo sommo concorso ed infinite ricchezze. Fabbricaronsi quindi le cappelle e la chiesa con tutta magnificenza. Or il monistero è soppresso: parte serve a due alberghi, e il resto alle exmonache, che non vietano di vedervi le reliquie delle Fondatrici.

Paese antico è pur Varese, sebben poco ne parlino le storie vetuste. Figurò nel tempo delle fazioni con quei di Castel Seprio, e fu distrutto dai Comaschi. Bella a vedersi è la torre di San Vittore, dalla quale si ha una magnifica vista. La Cavedra, monistero altre volte degli Umiliati, è il più vetusto edifizio che siavi dopo l'ottangolare chiesa del battistero, che vuolsi contemporanea ai

recava il danno ai pastori, succhiando le vacche; e alla spoglia di quello che aver non si potè, fu sostituita quella del cocodrillo.

(1) Topografia della Pieve d'Arcisate di Nicolè Sormani. Milano, 1728.

come s'è detto.

Il naturalista che sin colassù giunge, osserverà come la coperta del monte è di sasso calcare, talora con corpi marini, del quale son fatte molte colonne delle cappelle. Nel monte che sta rimpetto sopra Rasa, detto la Chiusarella, vedrà come il calcareo bianchissimo è stato posteriormente appoggiato al rosso granito porfido. Sotto il monticello di Pugazzano v'è una grotta, donde molto alabastro fu cavato. L'acqua, che serve al monistero e alla fonte nello stradone, vien dal vicin monte, risalendo dopo d'essersi abbassata.

Da Varese vassi a Laveno, paese posto rimpetto al seno della Tosa, in cui stanno le Isole Borromee. La strada non è che di quattordici miglia, che ora, per essere stata riattata, sembrano men lunghe. Si passa per vapaesi. A Masnago trovossi, alcuni anni fa, della buona argilla, e degli antichi vasi di essa fatti con bel disegno. Ottima è pure l'argilla del sottoposto Calcinate. Da Masnago sale a Robarello chi vuol vedere la Madonna del Monte prima di Varese, allorchè viene da Laveno. Si giunge a Colciago, ov elegan-te casa e bei giardini si preparè il cel. no-stro aereonauta sig. Paolo Andreani; ma ora

ciò appartiene ai signori Balabi. Il tagliato colle fa ivi vedere di qual ammasso di ciottolini rotolati dai distrutti monti granitosi, scistosi e quarzosi esso sia stato formato. Viensi a Luinate, Barasso e Comero (paesi che stando sul ciglione del colle, hanno dinanzi una vaghissima prospettiva), e poi a Gavirate (Glareatum), ove si passa sul marmo bianco-lattato a suture, detto maiolica; marmo che, come vedremo, stendesi in tutta Lombardia dall' O. all' E. Questo marmo è calcare, e sebbene si lavori agevolmente, pur è poco ricercato per la facilità con cui si spezza. Esso or è frammezzato a strati regolari di un calcidonio biancastro, or in sè contiene dei ciottoli di pietra focaia d'ogni grandezza, che hanno generalmente forma tondeggiante, ma romponsi ad angoli taglienti, come sogliono fare le focaie. Il naturalista che esa-mina questo sasso, vegga se i ciottoli selciosi d'ogni forma possano esservisi deposti a poco a poco in luogo di corpi organizzati ivi distruttisi. Così sospetta un valente naturalista. La strada riattata presso S. Andrea mostra nel tagliato monte gli strati regolari del sasso calcare. Si passa presso Coquio, Trevisago, Gemonio, indi Citiglio (che si accorcia in Sti), ove la strada diramasi, entrando quinci in Valcuvia lungo il torrente Boesio, e quindi proseguendo a Laveno (Labiennum). In tutto questo tratto è da ammirarsi la ricrhezza dei fondi, e la diligenza nella coltivazione, specialmente delle viti, che stendonsi sopra il campo, ma tengonsi tanto alte da terra da potervi seminar sotto e raccogliere i cereali e i legumi.

Sta sopra Laveno al nord il monte Beuscer, che somministra al paese un'acqua perenne con bella cascata; anzi per alcuni mesi dell'anno vedesi l'acqua uscire spumante da mezzo il monte, a somiglianza del fiume Latte del Lario, di cui parlerassi. Il nocciolo di que'monti è un sasso calcare frammezzato di strati irregolari e vene selciose. I boschi poco lungi dal lago danno considerevol prodotto per la facilità del trasporto.

Siamo alla riva del lago Maggiore. Gli Antichi lo chiamavano Verbano; ma v'è chi pretende, e fra questi il Castiglioni e il Valerio, che si chiamasse anche Maggiore, anzi Massimo; e questi vogliono che Virgilio abbiane fatta sotto questo nome menzione in que'versi ne'quali rammenta i laghi della Gallia Cisalpina, onde debbano essi leggerai in que-

sto modo:

Anne lucus tantos? te Lari? Maxime? teque Fluctibus assurgens fremitu Benace marino?

Trovasi a Laveno la barca per le Isole, distanti sole cinque miglia. Nello andarvi si oltrepassa il fondo maggiore del lago, ch'è di ben mille braccia. Indi si naviga sopre varie colline subacquee, dirette in vari sensi. Una di queste creste di colli vien dal continente all'Isola Bella verso N. Un'altra tende all'isola stessa dal S. E. e un'altra dal S. O., passando per l'Isola Superiore. Stendesi un'altra cresta dall'Isola Madre a Pallanza, e un ramo pur forma dirimpetto a Suna. Ben lo sanno i pescatori, che, ove più bassa è l'acqua, più pesca fanno. Il seno della Tosa sin presso Belgirate ha la profoudità massima di 600 braccia, indi cresce, come dicemmo, sino a 1000. Intanto cammin facendo il viandante, quando sereno è il cielo e sgombra l'aria, al sud vedrà alla distanza di ben dieei miglia il Colosso di san Carlo d'Arona; verso il N. E. il promontorio di Caldiero che copre il borgo di Porto; Germinaga, Luino e i due Maccagni all'oriente; Intra, Ghisa, Ogebio, le Isole, o Castelli di Canero all'occidente. Avrà all'O. il Sempione, ed al N. il San-Gottardo. Dell'arrivo alle Isole già parlammo.

Dalla Cassina delle Corde a Varese - Poste 2.

Da Varese a Laveno - - - - - 2.

# DELL'ALTO NOVARESE

DIPARTIMENTO DELL'AGOGNA.

Contorni delle Isole Borromee.

Il naturalista e'l colto abitatore de'contorni del Verbano, avendone l'ozio e i mezzi, visiterà certamente questa parte delle Alpi, che è quanto istruttiva, altrettanto piacevole. Io faromni sua guida, indicandogli non solo quello che vidi, ma quello pure che da altri udii e che negli scrittori io lessi. Pel viaggio al Sempione già nella pag. 26 ho indicata la via che tiensi da Sesto sino alla più eleva-

ta parte.

Ecco i viaggi di breve durata ch' egli può intraprendere per vedere: 1. I contorni delle Isole Borromee, cioè i graniti di Baveno e di Montorfano, il marmo della Candoglia, Pallanza, Intra, e 'l trappo di Selasca 2. La valle di Strona, il Lago d'Orta, Varallo, val di Sesia, e le sue miniere. 3. La Valle dell'Ossola colle valli laterali, e in primo luogo Vall'Anzasca, le miniere di Macugnaga, e'l monte Rosa. 4. Vall Antrona, Bugnanca, e di Vedro, che porta al Sempione. 5. Valle Antigorio e Val Formazza. 6. Val Vegezza e Canobina. 7. Valli della Maggia e del Ticino.

## 46 Contorni delle Isole Borromee.

Io non condurrò il yiaggiatore a vedere de'bei punti di vista, ne'quali s'incontrerà sovente senza cercarli, ma a contemplar la natura nel risultamento dei lavori de' secoli combinati all' industria degli uomini.

Stando il curioso sull'esterno e più elevato terrazzo dell'Isola Bella, si guardi all'intorno. Vedrà al sud Stresa, nota ai viaggiatori per la villa Bolongari. Sovra Stresa verdeggiano vigue, boschi, e in vetta i prati, la cui terra posa sullo scisto argilloso micaceo (gneiss) sovente granatifero. Fra quei prati ve n'ha de torbosi.

All' ovest vedrà di granito la cresta del monte di Baveno, e quella di Montorfano. Tutte le altre sono del mentovato scisto; ma tanti e si gran massi di granito vi stanno in vetta e sui fianchi, che ben può sospettarsi aver avuto pur essi un tempo il cappello granitoso, che i secoli hanno disfatto e precipitato. Questa ipotesi spiega come tanti massi di granito d'ogni maniera si trovino sparsi per tutti i monti e le vallinostre, senza ricorrere alla Cometa, che, qui versando per un'immensa forza d'attrazione le acque del Nord, portati v'abbia gli avanzi delle seonvolte Alpi centrali della Rezia.

Al N. O. vedrà in lontananza il bicipite Sempione, ove s'apre la più breve via, che già s'è indicata, fra la Gallia Cisalpina e Transalpina. Al N. e al N. E. vedrà vicini Monte-Rosso e Monte Simmolo (Mons Summus), nomi non infrequenti ne' monti volcanici; ma, malgrado i moltissimi ciottoli neri e tondi (non però cipollari) e'l trappo che ha sembianza di lava, e malgrado la vicinanza del disputato volcano di Valcuvia di cui parlerassi, il naturalista non vi troverà nulla di volcanico. A Levante ha il lago e'l Varesotto.

Per avvicinarsi agli oggetti, prima d'ogni cosa andrà a Baveno o per acqua, o per terra sulla nuova strada costeggiante il lago. A Baveno vedrà la più antica chiesa di quei contorni, e fuor d'essa l'antiquario leggerà una romana iscrizione. Non si fidi però a leggerla su copia che nel 1785 ne fu fatta in bel sasso, e collocata presso all'antica: su questa leggesi:

TROPHIMVS
TI . CLAVDII . CAES .
AVGVSTI
GERMANIC . SER .
DARINIDIANUS
MEMORIAE.

Da Baveno andrà al paesuccio chiamato Trefiume, o piuttosto Oltrefiume, passando effettivamente un torrente che ha nome Fiume, su di cui, perchè le acque e i sassi non interrompano la nuovavia, è fabbricato un ma-

42 Contorni delle Isole Borromee.

gnifico ponte. Nel paese d'Oltrefiume possono vedersi i vivai di trotte che in gran copia pescansi nella vicina foce della Tosa, specialmente al tempo degli amori, che per le trotte cade nel tardo autunno. Ivi sarà facile il trovare nelle famiglie degli scarpellini (poichè quasi tutti tal mestiere esercitano gli abi-tatori, approfittando del vicino granito su cui hanno un diritto esclusivo) il trovar, dissi, de'bei cristalli di rocca, e di feldspato bianco e carneo, e della laumonite, o sia zeolite fatiscente, che taluno vuole non altro essere che un solfato di magnesia scomponentesi. Questi cristalli, formatisi ne'vani del granito, una volta cra sventura l'incontrarli ne massi che per essi riusciano imperfetti; ma ora lo scarpellino volentieri li vede e li raccoglie, dache il ch. nostro cav. Pini gli ha fatti co-noscere, e'l prof. Scopoli gli ha analizzati, poiche tal celebrità acquistarono, che i colti viaggiatori a caro prezzo li comprano. Fra i cristalli quadrangolari di foldspato ve n'ha sovente dei quarzosi esagoni, e su di essi e fra essi veggonsi indizidi belle cristallizzazioni metalliche. Non ha guari che alcuni scarpellini del luogo hanno trovata nel letto del fiume, e alle due sponde di esso, alla distanza d'un buon miglio dalla sna foce, una ricca miniera di rame, di cui v'ha più filoni; e altri filoni pur vi sono d'altre metalliche

Granito di Baveno e dei dintorni. 43 sostanze. La miniera di rame ora lavorasi, e I metallo sta in mezzo allo scisto, al quarzo e al feldspato. Havvi pure qualche filone di piombo argentifero.

Proseguendo il viaggio verso la superior cava di granito, non dimentichi l'osservatore di guardare il fondo che va percorrendo. Vedrà alla base del monte dell'argilla, sovr'essa lo scisto summentovato, e sovra lo scisto il granito. Entrando fra i massi granitosi, che le mine hanno staccato dal monte per lavorarli, potrà ben vederne la natura. Ognuno vi troverà le prove della teoria e della ipotesi che adotta. Chi vuole, come Barral (1), che il granito sia una cenere volcanica caduta nel mare, adunata, consolidata e cristallizzata al fondo dell'acqua, vedravvi dentro i ciottoli e rottami d'altri sassi di figura sovente elittica e tondeggiante, che il volcano (di cui or più non v'è vestigio) v'ha gettati. Chi'l vuole un prodotto delle acque, mostrerà le moltissime e vaghissime cristallizzazioni ch' entro vi sono formate, e vi dirà che dal disfacimento de cristalli feldspatici è risultato il caolino, che vi si trova, e di cui riparleremo. Chi 'I vuole formato a strati (il che fu già argomento di letteraria quistione), vedrà che effettivamente ha larghe fenditure

<sup>(1)</sup> Mémoire sur le Trapp et les roches voloapiques-Bastia.

tutte per un verso, specialmente in alto, e riconosceravvi que' banchi che in tutti i graniti hanno veduti Saussure e Dolomieu (1), sommi geologi; ma non valuterà certamente per istrati quelle grosse vene di granito più nero e più duro che, a foggia di rilegature, tagliano i gran massi irregolarmente. E chi nega le stratificazioni, faravvi vedere che il granito è in massi enormi, e solo ha delle vene quarzose sottilissime, le quali servono d'indizio e di guida agli scarpellini per tagliare il masso a norma del bisogno; e che le altre vene non sono che accidentali fenditure. Le vene vanno per lo più dall'ovest all'est alzandosi; e ciò serve non solo a tagliarlo, ma anche a trarre giù del monte i massi tagliati. Noterà l'eletromettra che il lato orientale è positivo o divergente, e l'occidentale è negativo o convergente. Il resto è inerte. Questa proprietà conserva il sasso in qualunque luogo poi trasportisi, o in qualunque dire-zione si metta. Tale è pure lo scisto. I cristalli di feldepato, come quelli di quarzo jalino sono inerti (2).

(1) Sanssure. Voyages dans les Alpes. Tom. IV, 1 ag. Co. Dolomieu. Rapport des voyages etc. Journ. des Mines. Num. 40.

<sup>(2)</sup> Non tutti gli nomini hanno la sensibilità necessaria per accorgersi dell'azione positiva e negativa di que'sassi, ma l'hanno alcuni; e questi hanno sovente verificato sì fatto fenomeno. Vedi il Capo ultimo di quest'opera.

In tutto il granito di Baveno e de contorni veggonsi i tre componenti, quarzo, mica e feldspato. Questo or è bianco ora carneo, e da ciò risulta la differenza fra i graniti di Baveno e Feriolo (che è una continuazione del primo), e quello di Montorfano, monte granitoso, e così detto perchè isolato, cinto essendo quasi interamente dalla Tosa e dal laghetto di Margozzo. Di color rosso, o pinttosto persichino sono i primi, e bianco il secondo. Quelli son più duri e più belli, e ta-lor non invidiano il granito orientale; ma questo, in cui il foldspato ha un occhio terroso, ed è sovente anche deturpato dalla decomposizione delle piriti marziali, sta in più comodo luogo, e più ampie tavole se ne staccano.

Il modo di tagliare il granito, malgrado la sua durezza, è semplicissimo. Se un grosso masso si vuole in due dividere, si fanno dei cavi opportuni a giuste distanze, cioè d'un piede e mezzo, profondi un piede e larghi tre pollici, ne quali s'immergono a forza i cunei di legno fra due lastre di ferro. Maove un masso deve in minori pezzi dividersi, servibili agli usi comuni, allora cercando le sottili vene di cui parlai, con piccoli cunei moltiplicati si compie l'opera, come far si suole in ogni altra miniera di pietre e di marmi.

### 46 Contorni delle Isole Borromee.

Lavori di granito di Baveno antichissimi noi abbiamo; e sin dal secolo xiv molto se ne adoperò pel Duomo, il quale da questi contorni per acqua alla città trasportavasi, setto nome di pietre silicee, dond'è venuto il volgar nome di Sarizzo. Sembra però che non da cave sieno stati tratti, ma bensì da'mentovati massi sparsi colà, come per tutti i nostri monti. Solo ai tempi del gran san Carlo Borromeo, che col suo zelo e colle sue ricchezze ravvivò presso di noi le belle arti, come la pietà, si pensò ad adoperare il granito di Baveno, e formar ivi delle cave, traendosi vantaggio dal trasporto per acqua comodissimo. Le più grandi moli che abbiamo d'un pezzo solo di granito di Baveno sono le due colonne presso la porta maggiore nell'in-terno della Metropolitana, le quali hanno quattro piedi di diametro e quaranta d'altezza. Ivi pur si vede come ben prenda il pulimento. Il granito qui chiamasi migliarolo, perchè sembra composto di granellini.

Ma chi vuol meglio esaminare il granito di Baveno, non solo ascende alle cave, ma sale fra i fertili castagneti e ubertosi prati, detti le Alpe, sul monte Margozzolo. Il monte per cui s'ascende, costeggiando il torrente summentovato, è formato del già detto scisto micaceo o sia gneiss. Giunto all'alto, uno vedesi con sorpresa sur un fonde torboso. La

Torbiera a Margozzolo e Feriolo. A7 torba v'ha, almeno ove potei osservarla, un buon piede d'altezza: è composta non solo d'erbe palustri, ma anche di tronchi e rami di larice (pianta che or colassu più non si vede) e sta sotto l'angusto strato di rottami di granito e di scisto, che sostiene i bei prati, e posa su finissima arena quarzosa, che ha presa una leggiera tinta ocracea. Il monte schistoso è sparso di massi di granito d'ogni qualità e grandezza, de' quali alcuni presentano gl'indizi del disfacimento. In quei prati abitano numerose mandre di vacche che tutta passanvi la state. Annosi tigli, formanti de magnifici gruppi, offron loro l'ombra nel più fitto meriggio, e chiamansi per ciò Meriggiane.

Da Trefiume vassi a Feriolo, e prima di giugnervi vedesi la nuova strada formata sul medesimo bel granito che da questo luogo prende il nome, e che, oltre l'essere il più bello de' graniti nostri, per l'abbondanza del feldspato rossigno, è anche, per la vicinanza del lago, il più comodo ad essere tras-

portato.

Fra la cava di Feriolo e questo paese, dietro alla casa detta della Prevostura, v'è un'estesa torbiera d'una natura diversa dalle sin qui mentovate; poichè sebbene quella sostanza prenda fuoco e'l conservi come la torba, cangiandosi in cenere rossigna, par

48 Contorni delle Isole Borromee.

non ha indizio (o almeno io non ve l'ho potuto scorgere) di parti vegetali, tranne qualche pezzolino di carbone. Appartiene alla lignite, anzichè alla torba. La diresti terra d'ombra, giacchè una sostanza simile a questa è la così detta terra d'ombra di Colonia. Chi vuol sapere a quanti usi simil terra s'adoperi, legga la Memoria del sig. Faujas de St. Fonds nel Journal des Mines, n. 36, e negli Opuscoli scelti di Milano, tom. xx, p. 353. Posà questa su finissima arena quarzosa.

Presso la nuova strada in più luoghi, specialmente in questi contorni, incontransi de' grossi massi tratti dal tagliato monte, che meritano osservazione: in alcuni vedesi la mica nera in massa in mezzo al quarzo bianco; altri son quasi interamente composti di cornoblenda (amphibole); e altri che sembrano graniti, hanno de'giacinti in vece dello spato di color rossigno o vinato. I giacinti non sono infrequenti, trovandosi anche grossi come nocciuole, sparsi e protuberanti alla foggia de'granati, nello scisto argilloso lamellare presso la distene. V'ha pure del tormalino in massa.

Dopo d'avere visitato il granito, il naturalista destinerà un altro giorno per vedere la cava de'marmi bianchi inserviente alla gran fabbrica del Duomo di Milano. Se trovasi a Pallanza, percorrerà, per la vicina Suna,

Laghetto, Margozzo, Candoglia. la bella sponda del lago appiè del Monte-rosso, fra vigne e alcuni ulivi, che vorrebbon esser meglio coltivati e moltiplicati. Se trovasi ad Intra, andrà per Turbaso (detto Oribasium dagli antiquarj), e passando il Ponte d' Uncio, ove il fiume s'è aperta la via tagliando lo scisto e i filoni di pirite, di trappo e di guarzo che l'attraversano, salirà a Bieno ove potrà leggere dietro l'altare una romana iscrizione d'Ottavio e di Sumea), indi a Santino, per poi discendere al laghetto di Margozzo. Ma se vuole o dee navigare, porterassi alla foce della Tosa, ove sbocca il piccolo emissario di quel laghetto. Prima di giugnervi vedrà l'opposizione che sa l'acqua del lago limpida e azzurrognola a quella del fiume terbida e biancastra, che giunta in contatto della prima, si precipita e si perde sotto questa, quasi senza deturparla. L'emissario del laghetto di Margozzo nel fiume Tosa è si serpeggiante, che più breve è la via ret-ta che I costeggia, nè altronde ha sempre acqua bastante per la navigazione. Il laghetto ovale, chiuso da monti, in cui non entra torrente alcuno, ha due miglia di lunghezza e uno di larghezza, avendo al sud il granitoso Montorfano, e al nord un monte di gneiss.

Da Margozzo, bel paesuccio che da il nome al lago, costeggiando la Tosa, per via comoda, fra vigne palificate e campi siepati di Amoretti

Contorni delle Isole Borromee. granito, viensi alla Candoglia, picciol villag-gio, che prende forse il nome del candido marmo vicino. Sta questo marmo in una fenditura del monte schistoso, perpendicolare agli strati di questo, larga quasi venti tese. Il marmo è bianco, se non che ha sovente delle vene piombine come il bardiglio. Ha pure a luogo a luogo delle larghe vene di pirite aurea e arsenicale, é della galena di piombo, che sciogliendosi il macchiano. E' disposto a filoni perpendicolari, alcuni de' quali sono di color persichino e trasparenti quasi come l'alabastro. E' un marmo calcare primitivo, ma contiene de' tondi grani di quarzo; ed è forse per questo che Vasari lo chiama marmo cattivo smeriglioso e saligno. I filoni di marmo sono frammezzati da filoni di ferro, dal quale potrebbe trarsi vantaggio, ma non sen trae nessuno, perchè trovasi misto al rame che l guasta, e che è in troppo poca quantità per separarnelo. La vici-nanza della Tosa rende facile il trasporto de gran massi che imbarcansi sul fiume, e pel lago, pel Ticino e pel Naviglio giungono alla metropoli. Questo marmo, che trovasi pure sopra Ornavasso e in Val di Strona, ricompare al nord del monte istesso, ov'è generalmente d'una più fina grana, e men lontano dal Carrarese: anzi attraversa, sebbene variando al-quanto le proprietà, l'intera Lombardia, ve-dendosi oltre il lago sotto nome di Majolica, e mostrandosi nei monti Comaschi, come diremo. Il compimento, omai eseguito interamente, della fabbrica della Metropolitana ha impiegata gran quantità di marmo della Candoglia.

Tornando indietro il viaggiatore, se pria non vide Pallanza, vi si fermerà Questa, che ha nome di città, poichè sotto il governo Sardo era capo di provincia, è nella più bella esposizione jemale che bramar si possa. Ora v'è una prigion di Stato. V'è chi la vuol fondata dal greco Pallante, ma i meno ambiziosi contentansi d'avere per sondatore Pallante liberto di Tiberio. Checchè siane dell'origine, certo è che vi sono de'resti d'antichità, riportati dal Gallarati (1) e da altri; il più pregevol de quali è un cippo con basso rilievo, che sta nell'interno muro della chiesa di santo Stefano, rappresentante un sagrificio, veggendovisi, oltre l'ara e 'l toro, il sacerdote col cinto gabinio, e gli stromenti dell'arte sua. L'iscrizione è nota, e dice

MATRONIS. SACRUM PRO SALUTE CESARIS AVGVSTI . GERMANICI NARCISSUS . C . CAESARIS.

Abbiamo da Svetonio ch'era Narcisso il socio di Pallante negl'iniqui suggerimenti dati a Nerone. A basso rilievo è pure l'op-(1) Antiqua Novariensium Monumenta.

52 Contorni delle Isole Borromee.

posta parte del cippo, che corrisponde nella chiesa, ed è coperta dall'altare. Ivi sono scolpite le tre Grazie, vestite succinte, colle braccia intrecciate e in atto di danza. Quel cippo starebbe pur bene isolato! Nei contorni di Pallanza l'amante delle belle arti può visitare la Madonna di Campagna, ornata internamente d'eccellenti pitture a fresco, e di

qualche buon quadro.

Da Pallanza, volendo andare ad Intra, per breve via che taglia il promontorio di S. Remigio, vassi al fiume di S. Bernardino (così detto per la chiesa dedicata a questo Santo, unita dianzi ad un convento di Francescani), fiume apportatore di legna recisa nelle cupe e poco accessibili valli, quando lo scirocco vi porta le nubi a scaricarvi dirotta pioggia, detta la Buzza. Questa legna fa la ricchezza del paese pel fuoco che somministra alle varie manifatture d'Intra, e perchè il povero che raccoglie i tronchi nel fiume o nel lago, nel renderli al proprietario di cui hanno il segnale, ne riceve una paga; o legalmente se h ritiene se sono piccioli o spezzati, o sì pregni di acqua e pesanti da non galleggiare. Il promontorio che divide Intra da Pallanza, detto Casignola, è di scistomicaceo. La chiesa di S. Remigio in vetta al monte, pretendesi che fosse un antico delubro di Venere.

Al nord del fiume sta Intra, borgo altre

volte ricchissimo e di molto commercio, essendo in certo modo l'emporio delle mercanzie che dalla Germania veniano nell' Italia, e viceversa. Vuolsi chiamato Intra perchè sta tra due fiumi, di S. Bernardino l'uno, e l'altro di S. Giovanni. Dicesi che quanto salubri sono i bagni fatti nel primo, tanto nocivi sieno fatti nel secondo. Ambedne danno più d'un canale d'acqua alle varie fabbriche e manifatture. Oltre le mentovate, v'è una gran manifattura di stoffe di cotone nel luogo che dianzi era convento di monache, e molti edifizj vi sono con seghe pe'legnami che vengono pel Ticino e per la Maggia dal-le Alpi Svizzere, e per la Tosa da monti Novaresi; altri edifizi pur vi sono per lavo-rarvi il ferro e il rame d'altri paesi, e quello delle vicine miniere di ferro e di rame di Val di Strona e dell'Ossola.

In vicinanza d'Intra, un miglio al nord, presso al lago è il picciol casolare di Selasca; ma prima di giugnervi si passa per la villa Prina, dianzi Cacciapiatti, e si cammina su alcuni filoni di trappo, di cui or ora parlerò. A Selasca altre volte, al riferir di Morigia (1), v'erano gran fabbriche di ferro, traendosi profitto da un'argilla nera e refrattaria (probabilmente piombaggine di cui non infrequenti vene trovansi qui fra lo scisto)

## (1) Nobiltà del Lago Maggiore.

per far crogiuoli. Il torrente che viene dal monte Simmolo, s'è qui tagliato nello scoglio un letto profondo oltre cento piedi, e ove ha trovata resistenza, ha formate vaghe grotte e belle cascate.

Mentre il curioso, rapito in dolci pensieri, ammirerà il bello di quella solitudine, il na-turalista vi guarderà i filoni di trappo. Un sasso è questo che talora è stato preso per laya volcanica, e pare di fatto in qualche luogo che in istato di fusione abbia colato, aprendosi una via fra le fenditure del gneiss. Uno di questi filoni è nella cascata che forma la vaghissima grotta, e un altro sotto l'ultima cascata non lungi dal ponte. Da quest'ultimo è stato preso il trappo che servi a fare le bottiglie nere nella vetraja del sig. Peretti d'Intra, e da questo risultarono i vetri stellati e fioriti de quali altrove ho ragionato (1). Molti altri filoni ve n' ha al piè del medesimo monte, tutti diretti da libeccio a greco, ma non tutti di ugual finezza di grana. Alcuni, sulla via da Intra a Selasca, e più ancora in riva al lago sotto Susello e San Maurizio, hanno misti de'bianchi cristalluzzi di feldspato, per cui formano il porfido a base di trappo, e somigliano al toadstone degl' Inglesi; e

<sup>(1)</sup> Memorie della Società Italiana, Tomo VIII, parte I, pag. 4. 6. Opuscoli Scelti, Tomo XX, pag. 410.

Caprezio, Cambiasca, Cussogno. 55
v'ha sopra Caprezio in vall'Intrasca del trappo con cristalli di feldspato sì grandi, che pare il mandelstein de' Tedeschi. Chi brama sapere onde abbia origine il trappo, e come dalle lave e dalle altre roccie distinguasi, legga le recenti opere de'valenti geologi Faujas e Breislack.

A Caprezio e in vall'Intrasca, da dove viene il mentovato fiume di S. Giovanni, potrà andare il naturalista e'l curioso, non solo per vedere alcun altro filone di trappo presso Cambiasca al Pozzaccio, ove l'acqua s'è tagliato nel sasso un passo angusto, o salendo a Cussogno vedervi una non curata cava di pietra ollare: ma anche per proseguire e andare a Ramello, ch'ebbe forse il nome dalla vicina miniera di rame, che appiè del monte cavavasi mezzo secolo fa, e or è trascurata. sebbene il filone assai s'estenda, e sen trovino indizi sino alla vetta del monte stesso. E' rimarchevole che al luogo del filone in alto mai non si ferma la neve, e'l sasso, per lo più quarzoso, v'è in istato di fatiscenza. Al lato nord est del monte Simmolo v'è l'alto Premeuo (Prato Ameno) presso a bel laghetto. Ivi sono stati trovati ultimamente dei filoni di zolfo, ossia di pirite in istato di disfacim ento.

Val di Strona, Orta, Varallo e Val di Sesia.

Quanto ho sin qui indicato può vedersi con brevi passeggi non oltrepassanti la giornata; ma se cose più importanti vorranno vedersi, converra meditare più lunghi viaggi.

Deliziosa è la gita al lago d'Orta (Lacus Cusius) e a Varallo, ed istruttiva pel mine-

ralogista quella di Val di Sesia.

Da Feriolo per la nuova strada, costeggiando a diritta il torrente Strona, e a sinistra il monte granitoso, che è una continuazione di quello di Baveno, viensi quasi direttamente

al villaggio di Gravellona

L'abbondanza di carbone avea qui fatta stabilire una fucina e un maglio per lavorarvi il ferro di lontane miniere. Ora vi si porta il ferro di Muggiandone nell'Ossola; e in questi ultimi tempi si sono scoperti e fondonsi dei filoni di ricchissimo ferro in val di Strona fra Loreglia e Lussogno e alla Lovia, che somministrano a questa fucina abbondante lavoro. Nelle arene della Strona trovansi delle pagliuzze di oro, che raccolgonsi con profitto col noto mezzo delle tavole segate e non piallate. Ivi pur trovasi il marmo candido pareggiabile a quello di Carrara; ma troppo costerebbe la strada necessaria per traspor-

tarlo al Verbano. Salendo alla cima di questa valle viensi a Forno, nome ch'ebbe forse dalla fusione di vicine miniere, ora sconosciute; e a Campello, da dove piegando a sinistra, vassi in Val di Sesia a Rimella e a Fobello; e piegando a destra, vassi a Banio e in Vall'Anzasca. Anche fra que'monti di scisto micaceo trovansi vene di bianco marmo calcare primitivo, non mai contenente corpi organizzati. I costumi semplici, il vestito proprio e nou mai alterato da mode, le belle forme ele figure degli uomini e delle donne, son pur esse in que'monti un oggetto di osservazione.

Andando a Omegna, oltrepassato il bel ponte costruito sulla Strona, si costeggia, per via assai comoda, la sponda sinistra di questo fiume. Vedesi alla sponda destra un gran banco di candido quarzo servibile a molte arti. Si ha all'ovest Casale, e all'est Granaruolo sotto il Margozzolo, ove mi si dice che nidificano e mellificano tranquilli moltiplici sciami d'api entro le fessure del granito, impenetrabili all'uomo, dalle quali nella state vedesi sovente fluire il mele. Si abbandona la Strona, passandola sul ponte, ov'in essa entra la Negoglia, piccol emissario del lago presso ad Omegna. Merita d'esser veduto il congegno con cui prendonsi le anguille. Queste partono dal lago ne'tempi procellosi, e vengono pel canale che le porta a cadere in una specie

di cassa, dal cui fondo, formato di barre di ferro, esce l'acqua, ed esse, se nou sono ben piccole, passar non possono. Ma queste anguille che sempre escono dal laghetto, e mai non possono entrarvi, e ehe mai non trovansi in istato d'uova o d'anguilline nel seno materno, donde vengon elleno? Non sono certamente animali ibridi nati da tinche, da luej, da carpine, come crede il volgo dei pescatori.

Presto si giugne ad Omegna, bel borgo. Omenia, Eumenia, Omega, Omagnum sono i nomi latini con cui lo trovo chiamato. Gli sovrastà all'est il Margozzolo; e'l granito, che gli posa in gran massi sul fianco, è qui più rosso che altrove, ma difficile al trasporto. Sul fianco di questo monte vuolsi formare, anzi perfezionare, giacchè fatta è in gran parte, la strada carreggiabile che passando per Miasino, o Milliasino, e Ameno, condurrà nell'Ossola chi viene dalla pianura Novarese. Una grotta nella casa dei sigg. Zanoia, che stendesi per ben sessanta passi entro il monte occidentale, mostra che da quella parte il monte posa su immenso strato di sciolta arena, ed è tutto terreno d'alluvione.

Chi vuole meglio conoscere la natura di quel monte, entra nella valle di Bagnella, paese e torrente distante un miglio da Omegna al sud, e sale alle due Quarne (Aquarone), paesucci che dalle alpi loro confinano da un lato con Val di Sesia, e dall'altro con Val di Strona. Nel fianco occidentale v'è sull'alto una sì lunga grotta, che pretendesi aver principio in Val di Sesia, perchè a tempo a tempo ne sbocca un torrente d'acqua rossa, cioè tinta d'ocra marziale, che porta molte pagliuzze d'oro. Probabilmente è quella una delle antiche miniere, ove tanti schiavi impiegavano i Pubblicani, che il governo romano ne restrinse il numero a cinque mila. Il viaggiatore che trovasi ad Omegna s'imbarca, e fassi tragittare ad Orta, borgo ricco e ben edificato, al sud d'un promontorio su cui sta il Sacro Monte d'Orta, imitante il mentovato Sacro Monte di Varese.

Ad esso ascende per breve e comoda via chi vuol vedere in venticinque chiesuole, tutte di bello e vario disegno, figurate in istatue di terra cotta di grandezza e color naturale, e in pitture corrispondenti sui muri (opera de gran maestri della scuola lombarda nel secolo xvi), tutte le geste di S. Francesco d'Assisi. Qui troverassi a comperare un disegno del luogo, e un libricciuolo che ne da il ragguaglio.

Tornando al lago, nuovamente imbarcasi per farsi trasportare all'isoletta di S. Giulio, rinomata per l'ardita e vigorosa difesa che in essa fece la moglie del re Berengario Uil-

la nel secolo x. Nella vetusta chiesa vi sono de bei resti del pavimento a musuico, e al-cune vecchie pitture, e due colonne di serpentino che sostengono la tribuna, le quali eono probabilmente del non lontano serpentino di Varallo. Più difficile è il rintracciar la provenienza di que grossi massi di sasso, che sembrami essere un granito, o piuttosto un mandelstein, o sia sasso di mandorle, con cni son formati i gradini sui quali dalla sponda del lago si sale al tempio. In questo il divoto va a venerare le ceneri di S. Giulio nella sotterranea cappella. In sagristia v' è qualche buon quadro, e vi si mostra pendente in mezzo una gran vertebra ( di balena cred'io) che dicesi d'un enorme serpentaccio, tiranno un tempo di quell'isola, donde san Giulio lo discacció.

Gosa pur leggiamo negli antichi Atti di questo Santo, vivente nel iv secolo, che ben avverata, darebbe soggetto d'indagine ai naturalisti Narrasi ch'egli andò in una barchetta dal Verbano al lago d'Orta: dunque o quello era molto più alto, o questo assai basso. Dirassi che le vite de'Santi non sono scritte per istruirci sulla storia della natura: Ma che si dirà di Strabone che dà al Verbano 150 stadj, cioè 19 miglia, di larghezza? Doveva dunque stendersi da Laveno sin oltre Vogogna, e aver quiudi un livello più

Lago d'Orta; strada a Varallo. 6; elto che ora non ha. Diremo piuttosto che Strabone sia stato ingannato, o siane corrot-

to il testo (1).

Chi, in visita di Santuari, vuole quindi andare a Varallo, dall'isola di S. Giulio na. viga a Pella, ove, se non vuole andare a piedi, trova cavalcatura che I porti ad Arola, e di là alla vetta del monte de tala Colma (Culmen). Evvi pur una via che da Omegna conduce ad Arola, passando per Bagnella poc'anzi mentovata e per Brolo, Nonio (detto Gnun) e Cesara. Da Arola salendo alla Colma, si cammina quasi per un miglio sul solito scisto, in via piana e comoda, indi si giugne al granito, che qui è in istato di fatiscenza e di detrito. Veggonsi in que-sto, meglio che in quel di Baveno, le venature e le screpolature sovente tinte di color ocraceo. Vi si veggono pure frequenti rilegature di quarzo bianco e di feldepato rossigno, che resistono più del resto alle ingin-

(1) Al botanico piacerà il conoscere quali piaute più degne d'osservazione ha la Riviera d'Otta. Eccone un breve catalogo:
Limosella aquatica.
Ranunculus gramineus.
Astrantia carniolica.
Drosera longifolia.
— rotundifolia.
Hydrocharis morsus ranz.
Cyclamen europæum.

Sidanella alpina.
Onosma echioides.
Myozotis lappula.
Cynanchum vincetoxicum.

Persoon.
Lappago racemosa. P.

rie dell'acqua e dell'aria. Al disfacimento, e non già alla non perfetta formazione, ciò deesi, poichè internamente è duro.

Lo stesso granito trovasi sul lato occidentale del monte, oltrepassata la Colma, dalla quale si ha estesissimo prospetto della pia-nura. Nel discendere si costeggia a destra il torrente Fiscone, che scavò la valle detta Valdugia, nella quale incontransi de massi di roccia verde asbestina, o sia del serpentino; e del medesimo sasso è la cava del così detto marmo di Varallo, che oltre il torrente si vede. In questa valle indizi vi sono di piombo e di pseudogalena. Pria di giugnere al piano la natura pare in certo modo rni-nosa pe'massi d'ogni qualità che s'incontra-no fra rari castagneti. Le molte croci che veggensi in vetta d'un monte detto Oliveto, sono segnali di persone precipitate da que dirupi nel coglierne le castague, o nel segarne i fieni. Giugnesi alla via carrozzabile, e s' arriva tosto a Varallo.

Più lunga, ma più comoda via per andare a Varallo summentovato s'avrà passando per Agognate, Camiano, Cesto, Proh, Brione, Fara, Sizzano, Ghemme, Romagnano ec. - Qualunque di queste due strade tenga il naturalista, deve sviare per andare a Maggiora, nome noto ai bevitori pei vini di quel paese, che analoghi a quelli di Siz-

zano, di Fara e di Ghemme, di Bocca, di Cressa ec., hanno con ragione gran credito » smercio. Non pel vino però egli andrà a Mag-giora, ma per vedervi in un vicino colle presso il torrente Ciccione, che va poi nell'Agogna, gran copia di conchiglie marine entro un fondo di mare; in un altro colle un sasso calcare ottimo per calcina e vaghissimo per le dendriti; e in due altri una selva di larici sotterrata a qualche centinajo di piedidalla vetta. Sopra essa, al luogo detto la Palazzina, sta un'eccellente argilla, che ora portasi a Milano per farne terraglia; giacche, oltre questa, abbiamo noi pure ne'nostri torreuti i feldspati e flus-spati; che macinati vi si frammischiano, e i quarzi e le arene per le vernici. Pavimento dell'argilla è uno strato durissimo di poche linee d'arena ferrea, e sotto questa stanno i larici. Alcuni di questi alberi hanno serbato il colore e la forma, almeno nelle parti esterne; altri hanno delle vene di bel litantrace o nasta; ed altri banno lasciato colare il bitume nella sottoposta argilla, che perciò divenne pur essa infiammabile. Lo strato, ove lo esaminai collo scandaglio, ha più di tre piedi d'altezza. In più luoghi di que'colli v'ha degli strati di sostanza carbonosa o legnosa fra strati di finissim' arena e talco. L'argilla bianca or che ven' è lo smercio, trovasi e cavasiin più lucghi; e non rari sono gli ordigni con cui raccogliesi l'arena ferrea che in quelle terre abbonda, e dalle quali si separa coll'acqua corrente e rimescolata. Dà quest'arena un non leggiero prodotto, venendo adoperata per asciugare lo scritto. Essa è formata in parte di titano, e sembra essere una vera menacanite. L'alto de' colli è sovente di porfido, e vi si trova sparsa gran copia di ciottoli di quarzo.

Non lungi da Maggiora è Borgo Manero, ben costruito, e posto in fertil paese sulla sponda dell' Agogna. Al sud fra Borgo Manero e Maggiora sta Curegio, ora piccol villaggio; ma esso è l'antico Equiregium, ove molti resti d'antichità si scorgono, non solo nell'ottangolare battistero, ma più nelle molte lapide che stanno pressola chiesa, e nella villa Castelli, ove il colto signore di quel luogo le ha raccolte, insieme a molte mone-

te che colà si trovano.

Di là si può venire a Milano, passando per Oleggio grande, insigne borgo, ben fortificato un tempo e di gran commercio. Esso è a metà strada fra Arona e Novara. Poche miglia n'è lungi il Ticino, e comoda strada vi conduce, prima fra ben coltivati fondi, e quindi fra'boschi, discendendo sempre sui vari ripiani che le acque vi formarono, sinchè ai giugne quasi rimpetto alla Casa della Camera, ove comincia il canal navigabile detto

Naviglio grande.

Varallo è grosso borgo, diviso in due dal fiume Sesia (Sicia e Sessites), che trae le acque dal Monte-rosa, il più alto de' monti che noi veggiamo, poichè invisibile a noi è il Monte bianco (Mont-blanc) che 'l supera di poche tese. La valle in cui è situato Varallo è amena e fertile per grani, vigne e gelsi. Coltivansi in alto, oltre i castagni, i pomi di terra e la fraina (polygnum fago-pyrum L.). Vi sono molte manifatture di ferro e di rame, ove lavoransi i rotti metalli, ed i prodotti delle non lontane miniere, appartenenti in parte alla famiglia Dadda, che qui ha pure un bel palazzo.

Quei che vanno a Varallo, sia divozione, sia curiosità, salgono a vedere il sagro Monte, che sta a non molta altezza sovra un colle granitoso, e comodissima n'è la via. Cinquantadue cappelle o chiesuole di varia grandezza e forma contengono in istatue d'argilla dipinte e in corrispondenti pitture i fatti più importanti del Nuovo Testamento. Il tutto è opera de' migliori maestri del secolo xvii. Ivi, oltre alcuni oggetti di divozione, che sono pur essi un ramo di commercio, trovasi a comperare il libricciuolo che da della sant'o-

pera minute notizie

Da Varallo si può andare per tutte le val-Amoretti 5 li e i monti ove abbondano e lavoransi le miniere di que'contorni. Parleremo poi di quelle valli che mandano le acque alla Sesia sotto Varallo; ma risalendo il ramo principale di questo fiume, per Vocca, Balmuccia e Rua, s'andra a Scopello, ove sono i forni e tutti gli edifizi costruitivi sotto la direzione del cav. di Robilant per la fusione del rame, pel fino e per la partizione. Il rame portasi qui da Alagna gia abbrustolito e lavato, e unendolo alla calce, sen forma una pasta, in cui fannosi molti fori, acciò sia più penetrata dalla fiamma. In un anno vi si fondeano circa 1000 quintali di rame di rosetta.

Di lì, rimontando sempre la Sesia che si lascia a manca, per Campertogno e Moglie viensi a Riva, villaggio presso cui è la mina d'Alagna. La cava ha circa 400 tese di profondità, e nel filone di pirite giallo-rossiccia vi lavorano sette uomini di fronte, avendo sei piedi e mezzo di larghezza. Il tetto e il pavimento sono di scisto grigio, e la ganga di quarzo misto ad una terra ferrugginosa. Ivi pure sono gli edifizi per purgare e fondere il minerale tratto dalle miniere, e queste trovansi a S. Maria di Stoffol, alla Cava vecchia e Borzo, appiè del Monte-Rosa, e altrove. Le prime due, che prendono uno stesso filone, nel 1758 diedero 160 marchi d'oro, e 3000 marchi d'argento; ma nel

1796 eransi in parte perdute. V'è purc presso Alagna una miniera piritosa di rame nello scisto, ed una bella cava di pietra ollare, che si lavora. Di là in cinque ore si va a Pe-

starena in val Macugnaga.

Ma se si vuole entrare nelle valli laterali, poco più su di Varallo, s'andrà nella valle di Mastalone a destra, ove la miniera di Chiavarello dà copioso argento ed oro: si rimonterà il torrente di questo nome sino a Valbella, ove sono i forni per la fusione della mina di ferro, che, essendo piritosa, dà men buono il metallo; e si salirà sino a Rimella, ov'è una miniera di pirite aurisera, ma di tenue prodotto. Proseguendo sulla stessa via, si salirà alla Colma, e si discenderà, volendo, a Banio in vall'Anzasca. Un'altra via da Rimella, piegando a destra, porta a Campello in val di Strona. Ma se, pria di giugnere a Rimella, entrerà nella valle formata dal Riale delle Piane, andrà a Fobel, e dicolà andrà pure a Banio.

Che se, in vece d'entrare nella valle di Mastalone, penetrerà nella vicina valle di Sermenza, andrà in essa sino a Rasa e Carcofaro, ove trovasi una miniera di rame, che da il 6 per % d'argento, e indizi di piombo. Cammin facendo vedrà degli strati di granito venato, piegato in tutti i sensi, e persino a zig zag. Da Carcofaro a Balmuccia

chiamasi val di Sesia picciola. Pur a Carcefaro v'è strada per la vall'Anzasca, salendo sino ad Egua, vetta del monte, nella qual salita trovasi uno strato di dolomia, mista a molta mica bianca, fra strati granitoidi. Di là si discende a Baranca su frantumi di granito venato, fra i quali veggonsi strati orizzontali di roccia micacea bruna, fina e molle.

Se da Varallo, invece di salire, si discenda lungo la Sesia, verrassi a Locarno, ov'è una buona miniera di ferro; quindi ad Acquaroua, a Borgo-Sesia, e a Crevacor, ove è entra nella valle di Sessera, ch'è oltre i confini del regno italico, e appartien'ora all'impero francese. Ivi pure son molte e ricche miniere; delle quali solo rammentero che a Cogiola trovasi della molibdena, o sia terra da crogiuoli; e ne'contorni di Sostegno v'ha degl'indizi di miniera di piombo nel monte granitoso, in cui serpeggiano di que'filoni di feldspato, o pinttosto di caolino, de'quali parlerò al Capo IX.

In quello parti trovasi nel granito appiè del Monte-rosa un corindone verdognolo cri-

stallizzato a prismi esagoni.

## Valle dell' Ossola, Vall' Anzasca, Macugnaga, Monte-Rosa.

Il naturalista che vuol conoscerè i nostri monti e le loro ricchezze, percorrerà la val d'Ossola, detta Oscela dagli antichi geografi, ed entrerà nelle valli sue laterali Da Gravallona, per la nuova strada, andrà, fra la riva destra del fiume Tosa e 'l monte granitoso, in un bel piano. E'opinione di accreditati scrittori che in questo stesso luogo, o presso Domo, sieno stati ritenuti dai due consoli romani Catulo e Mario que Cimbri innumerevoli che varcate aveano le Alpi con animo di conquistare e depredare l'Italia. Appoggiasi questa opiniome al vedersi colà gran pianura (loco patentissimo), all'esservi li presso il Prato Ro corrispondente ai Campi Rhaudii, all'esservi non lungi Caméri (Castra Marii) ove l'esercito romano accampò prima della battaglia, al trovarvisi Prato-Mar distante un miglio, Campo-Mario presso Ponzana distante due miglia, e Comariano (Arcus Marianus) due sole miglia distante da Novara. Alcuni storici latini narrano, è vero, che quelli scesero dalle Alpi ad Athesim, cioè all'Adige, fiume notissimo, che attraversa la città di Verona; ma tutti parlane

della Sesia, del Po, di Vercelli e di Raudio, ora Ro, scelto di comun consenso a campo di battaglia; ove 200000 Cimbri furono presi, o perirono. Or tutti questi luoghi, all'Ossola vicini, son dall'Adige lontanissimi. Che se non Athesis si legga, ma' Atosis, o Atison secondo Plutarco, e intendasi la Tosa o l'Atòsa, (volgarmente detta l'Atòs), trovasi tosto come i Cimbri sconfitti fossero nelle pianure del Vercellese; e allora con tutta probabilità si congettura che dagli avanzi fuggitivi del loro esercito, non lungi da Sesto-calende, sia stato fondato Cimbro, terra che ancora n'ha il nome.

Termina la pianura ad Ornavasso, fertil paese, colonia una volta di Vallesani, del che son prova il tedesco dialetto che comunemente vi si parla ancora, e certi diritti che vi conservò lungo tempo il vescovo di Sion. Bella casa e bel giardino v'hanno i signori Andreoli. In alto v'è una cava di bianco marmo, e al di sopra una miniera di galena di piombo sparsa, ed ora trascurata, che dicesi contenere dan. 9. gr. 9 d'argento aurifero per quintale. Vassi per la stessa nuova strada sino rimpetto a Cuciago, villaggio posto sulla aponda sinistra del fiume: oltre la Candoglia, vi sono Alpo, la Bettola e Nibbio; e qui si tragitta la Tosa. Trovasi presso Cuciago il proseguimento della stra-

da, che non si è tenuta alla destra del fiume, passando per Muggiandone, Auzòla ( ove sono e cavansi miniere di ferro) e Mégolo, per la difficoltà di costruire un ponte sull'Anza, che in molti rami dividesi, ed ha estesissimo alveo. Da Cuciago viensi a Premosello, o Prato mosello, sopra cui alla metà del monte sta Giavarga, e quindi fra vigne e prati vassi a Vogogna. I monti da ambo i lati abbondano di miniere di rame e di ferro; e'l mineralogo ne distingue i filoni anche cammin facendo. Nella montagna che è all'O. di Muggiandone v'è della pirite di rame che dà il 22 per %, e fondesi in Ornavasso, e del ferro che, come si disse, fondesi a Gravallona.

Passa la strada sotto Vogogna, grosso borgo, altre volte cinto di mura e difeso da due castelli. Al nord del paese, nel torrentello che frequentemente minaccia d'inondare il borgo, si sono trovati de' filoni di bella pirite, che lusingò lo scopritore di essere aurifera; ma è più probabile che sia unita a rame. Nel paese non è raro il vedere de bei lavori di quel sasso ollare che chiamasi lavezzella. Molto ve n'ha nella chiesa del soppresso convento de' Padri Serviti. Sen trovano de massi in tutte le parti della valle; ma non ve n'è, ch'io sappia, propriamente una cava se non presso Domo, come dirassi.

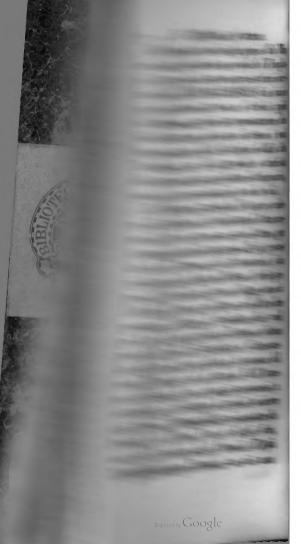

Mell'andare da Cima-mulera a Castiglione passa sur un filone di trappo. Da Castiglio-viensi, discendendo alquanto, ai Mulini Calasca, lasciando in alto il paese di quenome, presso il quale vi sono miniere oro di facil lavoro, per esser la pirite autra entro la pietra ollare. Ivi fra lo scisto gilloso trovasi un filone di marmo nericcio, toperato specialmente a farne calce. Simili coni sono non infrequenti nelle Alpi; ed è marchevole che non contengono mai corpi

Oltre i Mulini, nell'avvicinarsi all'Anza, pensi presso la superba cascata di Valbianche ben può stare a fronte delle tanto vanle cascate del Faucignì e del Vallese.

Presso al villaggio di Ponte-grande, bello vedersi è il ponte piantato sur un enorme masso di granito corroso nel mezzo dall'acqua: notisi che il nocciolo del monte non è qui granito, ma di scisto o gneiss; onde questo, come altri innumerevoli massi granitosi demo credersi caduti da vette, che il tempo qualche disastro ha fatte precipitare. Stando in mezzo al ponte vedesi Monte-Rosa nel-

72 Val d'Ossola, e Anzasea.

Dopo due brevi miglia giugnesi alla Masone, altre volte chiesa e spedale de Templari. Li presso dicesi trovata quest'antica iscrizione: HAC ITER CAESARIS. Una simile epigrafe dicendosi trovata a Crevola appiè del Sempione, potrebbe argomentarsene che Giulio Cesare per questa via facesse i suoi frequenti tragitti dalla Cisalpina Gallia alla Transalpina; ma della genuità e antichità delle iscrizioni potrà giudicarne l'antiquario, quando le avrà esaminate: io non le vidi.

Alla Masone si tragitta la Tosa per andare a Piè-di-mulera. Vedesi intanto l'Anza mescervi li sotto le acque sue quasi lattee, per la scomposizione della magnesia. Qui, per andare in vall'Anzasca (vallis Antuatium), s ha ripidissima salita detta la Mulera, finchè giugnesi a Cima mulera. Grossi villaggi sono sì l'alto che il basso; e nell'uno o nell'altro dee procurarsi l'alloggio il viandante che vuol poi in un giorno pervenire a Pecceto, ultimo paese della valle. Piè di mulera e Cima-mulera indicano la parte infima e la somma del monte Mulera per cui si entra in Vall'Anzasca ricchissima in oro, come già accennossi, e chiaramente ci richiamano le grandi miniere degli Ittomuli (Ιπτομελόν) rammentate da Strabone e da Plinio. Vero è ch'egli dice, esser poste le miniere degli Ittomuli ( $\Pi \epsilon \rho i$ Πλακεντιαν) sopra Piacenza; ma ciò non

fa maraviglia a chi sa che essendo Piacenza la più cospicua colonia romana della Gallia Cisalpina, ad essa riportar soleano i romani e greci scrittori ciò che questi paesi risguardava.

Nell'andare da Cima-mulera a Castiglione si passa sur un filone di trappo. Da Castiglione viensi, discendendo alquanto, ai Mulini di Calasca, lasciando in alto il paese di questo nome, presso il quale vi sono miniere d'oro di facil lavoro, per esser la pirite aurifera entro la pietra ollare. Ivi fra lo scisto argilloso trovasi un filone di marmo nericcio, adoperato specialmente a farne calce. Simili filoni sono non infrequenti nelle Alpi; ed è rimarchevole che non contengono mai corpi marini.

Oltre i Mulini, nell'avvicinarsi all'Anza, viensi presso la superba cascata di Valbianca, che ben può stare a fronte delle tanto vantate cascate del Faucigni e del Vallese.

Presso al villaggio di Ponte-grande, bello a vedersi è il ponte piantato sur un enorme masso di granito corroso nel mezzo dall'acqua: e notisi che il nocciolo del monte non è qui di granito, ma di scisto o gneiss; onde questo, come altri innumerevoli massi granitosi devono credersi caduti da vette, che il tempo o qualche disastro ha fatte precipitare. Stando in mezzo al ponte vedesi Monte-Rosa nel-

74 Vall Anzasca, e mucuginagu. la sua gigantesca maestà. Oltre il ponte si saalto piano, diviso in due da un torrente, alla destra del quale e Anzino. Pur ivi trovasi il già mentovato filone di marmo. Da Banio, risalendo in vetta del monte, si passa nelle valli di Strona e di Sesia, come dissi altrove. V'ha fra Anzino e Banio una buona miniera di ferro, che ha non lontani degli estesi boschi, ora inutili.

Vedesi in alto a destra S. Carlo, villaggio non lungi da una ricca miniera d'oro, detta la miniera de Cani. E tradizione che colà altre volte fossero dagl'imperatori cattolici residenti in Milano condannati ai lavori di quella miniera gli Ariani, ai quali per obbrobrio davasi il nome di Cani; ma il fatto sta che questo nome ebbero quelle cave dal possessor loro ch'era della famiglia de' Cani, ricca e potente in Lombardia nel secolo xv. Da quella miniera traggesi una pirite sulfurea aurifera, più ricca delle altre; ma sventuratamente trovasi in troppo incomodo luogo per trasportarla.

Si passa presso la Torre di Batigno, e si sale a Vanzone, capitale della Valle Anzasca, presso il qual paese v'è una ricca miniera di rame. Nel vicino gruppo di case, detto Vallegio, abitano i signori Albasini, che molto fanno lavorare le miniere di Val Macugnaga; e

Ceppo-morello, Morghen. 75
potrà il mineralogista aver da loro de' lumi,
e vedere de' bei saggi delle miniere medesime.

Passando pe'villaggi di Groppo, Canfinello, Borgone, Ceppo-morello (così detto dagli enormi massi granitosi di color vinato che gli stanno intorno) e Prequartera, giugnesi a Campioli. Qui cessa ogni coltivazione di viti, e quasi d'ogni albero fruttifero; e par anche che abbia fine la valle, chiusa da monte dirupato e da nudo scoglio; se non che da questo vedesi per angusta fenditura sboccar l'Anza. Cessa difatti di più oltre chiamarsi valle Anzasca, e si passa in val Macugnaga.

Per angusto ponte di legno formato di lunghissimi larici, e assai ingegnosamente costruito, sicchè il solo contrasto lo sostiene, e che sebbene traballi, pur è sicuro per le bestie e per gli uomini, si passa alla destra dell'Anza; e per un dirupato sentiere sparso di rododendri (rhododendrum ferrugineum L.) che con profusione nella state l'infiorano, si sale a un luogo detto Morghen, ove il viaggiatore trovasi in una delle più tetre solitudini.

Questi orrori, in cui non veggonsi, anche nel luglio e nell'agosto, se non frassini e faggi, pochi arbusti ed erbe, più tetri sembrano, perche s'esce da amena valle. Non solo cambia l'aspetto del suolo, ma i volti stessi,

e dirò anche l'indole degli abitanti è diversa, come diverso è il linguaggio. Le belle forme greche nel corpo e nel viso degli uomini e più delle donne di valle Anzasca, che mostrano vivacità congiunta a molta sveltezza, forza e coraggio, contrastano colle forme e colle maniere degli abitatori e abitatrici di val Macugnaga, ove comunemente parlasi la lingua tedesca; sicchè non v'ha dubbio essere stata questa valle ne' primitivi tempi popolata dai Valleseni, anzichè dai Galli Cisalpini, o Lombardi. Morghen, che in tedesco significa mattino, è di fatto la parte più orientale della valle. Lo stesso però è nelle due valli il vestito donnesco, cioè di panno rosso al di sotto, e azzurro di sopra, stretto al collo, e alto-cinto, qual lo comanda la moda del giorno alle eleganti cittadine e dame. Osservasi che le madri per all'attare i bambini traggon fuori le mammelle da due tagli verticali fatti nella veste. Ond'evitare di cadere su lisci scogli, e difendere i piedi da'sassi taglienti, le donne si formano esse medesime le scarpe o calzari di ritagli di panno. Non si trova mai per via senza il suo cesto o gerlo, pendente alle spalle, donna o fanciulla. Tali costumanze sono, con poca varietà, comuni alle abitatrici di tutte le nostre Alpi, e'l sono da più secoli.

Inoltrandosi in val Macugnaga, si passa

Pestarena; edifici, lavori. 77
per molti paesucci, cioè Pestarena, Borca, Isella, Testia, Stuffa, Macugnaga, che è il primitivo paese, ove vedesi la vecchia chiesa che conta per lo meno sette secoli. L'ultimo paese è Pecceto, che trae probabilmente il nome dai pezzi (pinus picea L.). Tranne le chiese, che son di sassi e calce, qui ogni costruzione è di legno; e le case son di travi, cioè di tronchi di pini orizzontalmente posti, ben connessi, al di dentro intonacati di tavole: esse sono ingegnosamente costruite, e anche esternamente ornate, a più piani, c grandi. Non v'è muraglia che al luogo della stufa formata di lastre della già mentovata lavezzella, e talora alla base.

Macugnaga, ov'antichissimo è lo scavo delle miniere aurifere, vuolsi così detto, quasi Mala cunicula, da quei che v'erano condannati. Pestarena n'è il luogo più importante pel naturalista. Ivi veggonei, oltre molti mulini, tutti i vecchi e i movi edifizi per la separazione dell'oro, la quale si fa da più secoli per mezzo dell'amalgamazione, secondo l'antico processo, cioè si macina, si lava, si mesce alla calce, s'amalgama in piccioli mulini il minerale col mercurio, da cui poscia, col metodo usato della svaporazione o della pelle di daote, si separa.

In generale, la miniera pesta e lavata dà da 10 a 12 grani d'oro per quintale, ma se-

78 Prodotti della Valle; Ghiacciaio. vente ne dà persino 18; e potrebbe anche raccogliersi il rame e il piombo che si lasciano andar perduti. Molte sono le cave, e per la maggior parte alla destra del fiume; ma quella che più rende è la cava de Valeri sopra Morghen, perchè colà la pirite, essendosi cangiata in ocra e disfatta, molto ha perduto del peso, e nulla dell'oro. La quantità di questo metallo che da quelle miniere ricavasi, può argomentarsi dal prodotto netto che ne veniva al sig. conte Borromeo pel diritto della decima: e chi prendealo in affitto faceasi rica decima; e chi prendealo in affitto, faceasi ric-co. Colle nuove leggi dassi l'investitura dal Sovrano, e confermasi specialmente a chi già n'era in possesso, a condizione di non lascia-re la miniera inattiva E'rimarchevole il modo con cui colà scopronsi i filoni metaldo con cui colà scopronsi i filoni metabliferi. Nelle notti oscure e procellose, (nelle quali v'è perciò molto disequilibrio d'elettricità fra l'cielo e la terra) stando in luogo aperto, guardano se in alcun punto dell'opposto monte veggonsi fiammelle sorgere e scintille. Segnan quel luogo quanto più possono esattamente, e al di seguente vanno a visitarlo: e se vi trovano indizi di pirite scomposta, (il che sovente avviene) concepiscono speranza di buon successo, e lo scavo imprendono. I filoni sogliono essere pello scisto, o dono. I filoni sogliono essere nello scisto, o gneiss. Oltre le piriti aurifere, trovasi in questa valle anche della molibdena; e vi si tro-

vane pur talora delle titaniti nel quarzo.

Prodotti della Valle; Ghiacciaio. 79 Per una gran parte dell'anno la valle è coperta dalle nevi; pur si trova il tempo di seminarvi e raccogliervi la segale, solo grano che vi regge. Il resto del sostentamento l'uomo lo cava dalle mandre, che ivi e ne contorni passano la state, o lo trae dal basso. Altre volte gli abitatori di questa valle aveano gran vantaggio da una ricca fiera di bestiame e di formaggi che a mezz'agosto vi si tenea, concorrendovi i Vallesani per la via di Monte-moro, che comoda era e la più breve di tutte per andare dall' Italia nel Vallese e in Francia, e vi si passa pur oggidi; ma quei di Macugnaga, per non so quale cangiamento di circostanze fisiche o politiche, venderono il privilegio della lor fiera al popol d'Angera sul Verbano, ove tiensi annualmente.

Ma il curioso viaggiatore vorrà passar oltre Pecceto, e andare al Ghiacciaio. Questo par vicino, ma lunga e faticosa n'è la via Si passa presso ad una grotta di ghiaccio, da cui sbocca un forte ramo dell'Anza. Si sale a destra per un difficil dirupo. Si cammina per alcune praterie, che in certi mesi dell'anno son popolate dalle vacche: si passa l'Anza su lungo ponte di ghiaccio, indi vassi sul ghiacciaio, che con difficoltà s'attraversa, essendo formato, dirò così, d'altissime onde, come se si fosse agghiacciato il mare al momento

Val Macugnaga, Monte-Rosa.

d'una procella; e nel passarvi sopra, trovansi a luogo a luogo delle larghe fenditure, entro le quali si sente e si vede l'acqua scorrere precipitosa. Il ghiaccio, specialmente verso il sud, or è a molti strati, ineguali per l'ine-gual neve caduta negli anni diversi, or a piramidi altissime, e queste sovente tinte d'un bel verde. Non solo appiè del ghiacciaio, ove sbocca di sotterra un gran getto d'acqua detto il Fontanone, (sì fredda che il termometro in un minuto s'abbassò da + 17 gr. ao) ma quasi in mezzo al ghiacciaio medesimo sorgono magnifici boschi di larici, che nella valle stessa per la difficoltà del trasporto consumansi, o periscono ove nacquero. Sen trae però, mediante le incisioni, molta resina.

Di là il cel. Saussure tentò di salire alla vetta del Monte-Rosa. Passò, lasciando a manca il ghiacciaio, alle alpi di Pedriolo; e pre-sa la misura trigonometrica della più alta vetta, ne trovò l'elevazione dal mare a 2430 teae (secondo il nostro astronomo Oriani è a 2390), cioè di sole 20 tese men alta del Monte-bianco. Di la sali ancora pel tratto di cinque ore su ghiacci, nevi e sassi mal fermi, finchè giunse non lungi da una punta detta il Pizso bianco, e vide quasi impossibile l'andar più oltre. Nel salire trovò uno strato di pietra calcare primitiva, che calcinasi nelle alpi di Filera, e de'ciottoli di gneiss entro il granito, il che prova esser questo posteriore a quello. Trovò pure del granito in cui il quarzo è color di lavanda. Nessuno è anda-

to più in alto di lui.

Io non ho qui trovato quella specie di caolino, di cui parlerò al Capo IX; ma la bianchezza delle acque ben mi fa sospettar che vi sia e v'abbondi. In generale pare che la candidezza delle acque debbasi alla magnesia, che abbonda nel caolino, nel serpentino, nell'asbesto, nella pietra ollare e nella giada: sassi di cui que monti hanno gran copia.  ${f V}$ 'è altresi qualche strato di bianca argilla, ed uno scisto lamelloso candidissimo, con sorli neri o tormaline. Le montagne che circondano Macugnaga sono disposte in giro per un diametro d'oltre 3000 tese, sicche Saussure non male le assomiglia ad una paletta da giuoco, di cui la valle di Macugnaga formi il disco, e la vall' Anzasca il manico V'è pur chi vuole che dalla disposizione quasi rosacea di quelle cime abbia quel monte avuto il suo nome. Le montagne contigue a Pecceto sono granitose in alto, e scistose abbasso; e basta guardare que' monti per vedere gli strati o banchi del granito, che hanno in certo modo l'inclinazione della valle. Il ch. Dolomieu, vedendo che i filoni minerali in val Macuguaga corrono da una parte all'altra della valle (del che io pur m'assicu-**Amoretti** 

rai anche per mezzo della sensibilità d' Anfossi, come dirò nell'ultimo Capo), argomenta che abbiala interamente scavata il fiume; il che anche combina colla regolarità de banchi del granito, e degli strati di acisto.

Chi va colassù pensi a portar provvigione di bocca, comunque un'ospitalità cordiale sia per trovarvi. Bastigli sapere ch'egli va in un luogo ove nel solo di di S. Catterina (25 di novembre) si fa pane per tutto l'anno. Pel botanista servirà la sottoposta nota.

Specie più rimarchevoli che vegetano sul monte Rosa.

Alla più grande altezza. All'altezza media.

Androsace imbricata. Lamark.

--- alpina. --- chamaejasme.

--- carpea. Hedisarum obscurum.

Gentiana glacialis. - bavarica.

Anthericum serotinum. Ribes petraeum. Juniperus nana. Ranunculus glacialis. Daphne alpina. Campanula Allionii.

- glacialis. Arnica glacialis.

Lepidium alpinum.

Pedicularis rosea.

- recutita. Orchis nigra. Poa pilosa. Valeriana celtica. - saxatilis.

Eriophorum alpinum. Primula longiflora.

- integrifoglia. - marginata.

- Turræ Moretti. S. N. Athamanta libanotis.

– cretensis. Linnaea borealis. Hieracium alpestre. --- intybaceum.

Iberis capatolia.

Valli d'Ossola, Antrona, Bugnanca, e di Vedro.

In due distretti, direm così, divideasi una volta la valle d'Ossola, superiore e inseriore. Di questa, che stendeasi dalla soce della Tosa sino a Vogogna e alla Masone, già parlammo. Ora restaci a parlare della prima che è molto più estesa. Già avvisammo che dalla Masone, tragittando sul nuovo ponte il siume, vassi sur una strada, sostenuta a soggia d'argine, dirittamente a Palanzeno fra estesi prati, e costeggiando la destra del siume medesimo. Ma chi è disposto ad andare a piedi o a cavallo, può tenere la sponda sinistra, passando per Prata, e indi per Caldezza, picciole terre.

Il monte, che s'ha a destra, comincia qui ad essere di quel granito venato, o sia in tavole, che da alcuni è chiamato serizzo, e che noi chiamiamo comunemente beola, for-

Alla più grande altezza. All'altezza media.

Phaca australis.
Rhodiola rosea.
Aster alpinus.
Artemisia mutellina.
— glacialis.
— spicata.

bryoides.

androsacea.
Silene rupestris.
Arenaria biflora.

Saxifraga inconstata. De

Cherleria sedoides.

Vest.

se dal vicino villaggio di questo nome, a cui, continuando per la medesima via, in breve tempo si giugne. Questo sasso è di frequentissimo uso, e quindi di grandissimo vantaggio pel nostro paese. Facilmente si taglia, seguendo l'andamento delle vene ben visibili, e se ne formano tavole di alcuni metri in lunghezza, e di molti piedi in larghezza, che sebbene sottili, pur sono difficili a spezzarsi, e in certo modo sono anche pieghevoli, attesa la lunghezza delle fibre onde il sasso è composto. Trovasi esso pure nell'opposto monte alla destra del fiume; e l'esser qui la Tosa navigabile sempre, (e lo è talora, quando alte son le acque, sino a Crevola) fa che facile e di poco dispendio ne sia il trasporto. Suna presso Pallanza suol essere il deposito delle beole, che su maggiori barche poi si caricano.

Da Beola, per incomoda strada, ora fra ben coltivate campagne, ora sulla rupe, o appiè della medesima, viensi alla pianura di Masera (Maceria) rimpetto a Domo. Amenissimo è questo luogo per le molte case di campagna che fra feconde vigne e fruttiferi broli v'hanno i ricchi abitatori di val Vegezza, e d'altri più elevati paesi. Si va a Trontano costeggiando la Melezza, che qui entra nella Tosa, di cui parlero al Capo IX, o vero, tragittandola, si va al vicin villaggio di Masera.

E'qui pure la barca che trasporta oltre il fiume chi viole andare a Domo.

Ma a questo insigne borgo ora viensi rimontando il fiume alla sua destra sponda, ov'è la strada carreggiabile che porta al Sempione. Da Palanzeno vassi per altra diritta via tra 'l fiume e'l monte a Villa, detta Villa Coletto: ivi si tragitta su bel ponte il fiume Ovesca all'uscire dalla valle; e poichè questo fiume, appena giunto nel piano, in molti rami dividesi, è stato necessario formare un tratto di strada nel tagliato monte granitoso, e in gran parte di granito in tavole, il quale servì a costruire la muraglia che la strada sostiene. A Villa alcuni possessori di miniere d'ottimo ferro, e di forni da fusione in vall'Antrona, hanno grossa fucina, o maglio.

Da questo paese s'entra in vall'Antrona. Gli antiquari ne derivano il nome dai Centroni, popoli antichi del Vallese, che qui voglionsi venuti quando gli Antuati loro soci entrarono in val d'Anza; e gli etimologisti vi trovano la valle degli Antri, o sia caverne, cioè cavi fatti ne'monti per estraerne le miniere metalliche e'l sasso ollare. Oltre il ferro che v'abbonda, non però in filoni ma in gruppi, il cav. Robilant nomina quattro cavi di pirite aurifera, che lavoransi in questa valle, cioè al Portico di S. Pietro, a Camasca,

ad Antrona-piana, e al filon del salto: quest'ultimo dà dan. 6 1/4 per ofo d'oro. In questi ultimi tempi lo scavo delle miniere aurifere è cresciuto, cosicchè chi fuvvi pochi anni sono, vi contò più di 100 mulini per ridurre in polveve la pirite. Molte terre ha questa valle, che stanno a destra e a sinistra del fiume Ovesca. A destra v'ha Sepiana, Mezzavalle, Caveo; a sinistra Montescheno, Sonca, Cheggio, Antrona-piana sul finir della valle, ov'è effettivamente un piano, e Locasto. In mezzo alla valle v'è la terra di Sciaranco. Da Antrona-piana una non lunga strada conduce a Macugnaga, e una più lunga pel monte Moro nel Vallese. Non lungi da Antrona piana v'è un laghetto abbondante di trote. Sui più scoscesi monti trovasi del bell'amianto; ma comunque siasi in questi ultimi tem-pi rinvenuta l'arte di ridurlo in tele e in carte, non se ne trae vantaggio.

Da Villa la strada va retta sin presso a Domo, lasciando a sinistra, or più or meno in alto, le terre di Costa, Valpiana, Calice e Valanzo, e a destra le Cabane o sia magazzini e casucce per lo più di leguo, ove deporte si suole ciò che sin qui viene pel fiume o qui si carica; e oltre il fiume v'è Beola, di cui parlossi, Quarta e Coasca. Prima di giugnere a Domo vedesi un monticello chiamato il Calva-

rio, così detto perchè rammenta il monte consacrato colla morte del Redentore. Osserverà il naturalista che qui il monte è di roccia primitiva fogliata a strati verticali, ma non in tutto uniforme, perchè una parte è di scisto micaceo, e l'altra di gneiss; e che tale è pure

l'opposto monte di Trontano.

Prima d'arrivare a questo colle v'e all'ouest una breve valle, detta valle d'Anzone, importante perche somministra quel sasso ollare che noi chiamiamo pietra da Lavezzo o Lavezzella, che resistendo al fuoco, serve ad utensili di cucina e alle stufe, in questa e nelle più elevate valli, necessarie e frequenti; e serve del pari per fabbriche e per ornati, che ben lisciati somigliano bronzo. Da alcuni è detto Fonolite (pietra-suonante), perchè assottigliata e percossa da un suono.

Piega la strada a sinistra scostandosi dalla Tosa, e dopo mezzo miglio sigiunge a Domo, così detto ne tempi posteriori, perchè ivi era la chiesa principale e matrice di tutta la valle. Anticamente questo borgo chiamavasi Oscela, e vuolsi edificato dagli Osci, vetusti popoli dell' Etruria. Tolomeo colloca Oscela ne Leponzi. Questo borgo subì la fortuna di tutti gli abitatori di questa valle, soggetta in ogni tempo ad essere infestata dai Vallesani e da altri Transalpini, che pel Vallese venir soleano in Italia. Fu ne bassi tempi chiama-

to la Corte di Mattarella, (1) e soggiacque ai vescovi di Novara, che v'aveano un buon castello, indi ai Visconti, agli Sforza e a tutti i Signori di Milano, finchè fu, come parte dell'Alto Novarese, ceduto al Re di Sardegna, e or appartiene al regno d'Italia. Non poteva edificarsi in più inopportuno luogo un borgo. Il fiume Bogna da molti secoli gli ac-cumula intorno le ruine de monti che vanno disfacendosi, e già n'ha coperta di steril ghiaia la campagna, un tempo fertile. Ciò però devesi in gran parte all'avere distrutte le selve di val Bugnanca, e introdottavi l'educazione delle capre, per le quali nessun albero vi può crescere, e rattener così la terra contro la corrosione delle acque. Domo, secondo Saussure, è 157 tese sopra il livello del mare.

Era Domo altre volte considerevol castello cinto di mura di pietre tagliate, che sembran essere d'ardesia o di sasso calcare: di tegole ardesiache son certamente i tetti delle case. Nella chiesa parrocchiale vedonsi molti lavori di pietra ollare. La nuova strada, per cui molto si è distrutto de'vetusti edifizi, ne ha fatta dilatare e innalzare la contrada principale. La fabbrica della dianzi chiesa di S. Francesco è a sassi neri e bianchi, i primi

<sup>(1)</sup> Capis. Della Corte di Mattarella. Milano, 1673.

dei quali sono della mentovata pietra ollare. Domo è ora opportunissimo luogo per una fiera. Val Bugnanca, che dal fiume ha il nome, quantunque poco profonda, è bastevolmente larga e popolata. Sta pur in essa qualche miniera di pirite aurifera. Incontrasi Vagna, vedesi all'opposta sponda Cesore, ov'è una cava della mentovata pietra ollare: v'è. quindi la parrocchia di S. Marco, e a destra il monte Ossulano, su cui sta la chiesa di S. Gottardo. Trovansi poi Bugnanco di dentro, e Bugnanco di fuori, l'uno a destra e l'altro a sinistra del fiume. Sul monte ch'è al nord della valle trovasi profondo laghetto.

Da Domo a Crevola diritta, alta ed amena è la strada, lunga circa due miglia Sulla Bogna, torrente che la attraversa, è formato un bel ponte. Giunta al monte, che le sta in faccia, la strada, tagliata or nel granito, ora nello scisto micaceo, ora nel quarzo, comincia a salire per andare al ponte costruito sul Dovedro, o Vedro, Vecchio, o Diverio, giaechè con tutti questi nomi dagli scrittori trovo nominato il fiume che viene dal Sempione, e presso la terra di Crevola perde nella Tosa le acque e'l nome. Questo ponte cheattraversa la valle è imponente; ha 100 metri di larghezza, e 28 metri è alto dal letto del fiume. dal cui mezzo sorge una pila di granito somiglievole ad una torre. Il botanico vedra

con maraviglia vegetare, sebbene stentatamente, le opunzie al nord del ponte. Si continua a salire sino al casolare detto Morgantino, presso cui trovasi un marino non dissimile da quello della Candoglia, dice monsig. Bescapè vescovo di Novara, che nelle visite sue pastorali osservava pur sovente le cose con occhio da naturalista e da antiquario (1). Egli trovò pur qui gli avanzi d'un iscrizione che Alciato copiò intiera a Sesto Calende, (e che ora è in Milano) postavi da certo Veccone o Beccone, sulla quale è scolpito a rilievo un becco (\*). Parlai già d'altra iscri-

(1) Novaria Sacra. Lib. I. p. 204.

(\*) All'erudito viaggiatore piacera legger anche la lapide tratta dal codice dell'Alciato, e riscontrata colle stampe del Grutero e del Bescape.

## Vivus Fecit

BECCO . MOCC
ONIS . Filius . SIBI . ET . VTI
LIAE . VECCATI . Filiae . VX
ORI . ET . FRONTO
NI . Filio . ET . CRACCAE
LIVONIS . Filiae . VXO
RI . ET . MASCIO . Filio
ET . PRIMAE . OG
TAVI . Filiae . VXORI . ET
SEXTO . Filio

Bui nomi bar ari di Baccone, Moccone, Veccate. e Beccato, Livone, Mascio, Cracca si deduce che tal famili lia per a iche non avea conseguita la romana cittadinanza. Si nota in oltre quanto antico e di celtica erigine sia il vocabolo Becco nel significato datogit

zione relativa al viaggio di Cesare; e sebbene questa sia forse supposta, certo è però che narra egli stesso (1) d'aver fatta adattare al trasporto delle merci dalla Gallia Cisalpina alla Transalpina, questa via delle Alpi. Il mentovato marmo forma un ampio strato inclinato che attraversa il fiume, e da esso son tratte le otto colonne, di circa undici metri di altezza, destinate al grand'arco sull'ingresso della strada Napoleona (del Sempione) in Milano. Questo marmo, come la dolomia, strofinato nell'oscurità è fosforico.

da' moderni, cioè di rostro d'uccello e di capro, Per l'uno Svetonio in Vitellio, parlando di Antonio nato in Tolosa, c'insegna cui cognomen in pueritia BECCO fuerat: id valet gallinacei rostrum. Per l'altro hasta il cippo anzidetto, nel cui frontispizio vi ha il capro o becco, simbolo che vivo ancora si fece il sepolero, perche avea nome Beccone. ciò che consermasi con varj esempli. Narra Plinio che Sauro e Batraco nelle spire di certe colonne da essi lavorate incisero la lucertola ed il ranocchio per indizio del lovo nome; scrive Lattanzio che la meretrice Leaena fu scolpita in forma di Lionessa, e Venatore nel Museo Veronese ha effigiata sull'epitaffio una caccia; Tito Statilio Apro mostra un cinghiale in Grutero; Publio Elio Tauro un toro in Fahretti; anzi nelle monete Voconio Vitulo ha un vivello, Purio Crassipede un piede, Publicio Malleolo un martello; sopra di che si consultino da chi più desidera i numismatici e i trattatori di epigrasia (Nota tratta da un esemplare di questo viaggia postillato dal sig. dott. Gio. Labus ).

Si discende alquanto, giacchè per la ripidezza e durezza del sasso è convenuto salire piucchè il corso del fiume non l'esigeva. La strada sempre larga 8 metri è sovente tagliata nel granito, o nello scisto argilloso granatifero, in cui ben discernibili sono i grossi granati. Per la difficoltà di rompere etagliare il sasso (che in un sol luogo era trasorato, e chiamavasi l'anello di cui ora solo vedesi un resto) la vecchia strada passava dalla sinistra alla destra riva; ma ora alla sinistra sempre continua, perchè ha il vantaggio d'esser in faccia al mezzodi. Ove il monte lo impediva, questo s'è traforato, formandovi la prima galleria, larga otto metri, come il resto della strada, alta sei, e lunga 60: una grande aper-tura nel mezzo verso il fiume serve a darle luce, che pur ha dai due ingressi posti in ret-ta linea. Vedesi in essa un filoncino di pirite di rame. Non tardasi a vedere aprirsi verso nord la valle sinora angustissima. Varzo chiamasi quel paese formato di molti casolari. Gli studiosi delle antiche lingue osservano che Varzo o Vargo in lingua celtica siguifica apertura e dilatamento, onde un'origine celtica danno a questa, come alle vicine popolazioni. Su bei ponti tragittansi i tre torrenti di essa che vengono da elevati ghiacciai. I ponti son di travi su basi di sasso, come in tutta l'Ossola.

Al ristringersi della valle del Dovedro è convenuto scavare la strada molto nel sasso, ch'è sempre granitoso e in massa, e farvi un'altra galleria sotto Trasquera. Questa non è più lunga di dieci metri. Chiamasi la galleria d'Isella, nome d'un paesuccio, a cui presto s'arriva.

Gli enormi massi che son nel fiume, le vaghe cascate d'acqua spumosa, le spalle e le creste de'monti coperte di faggi, o ispide per gli abeti, le grandi scogliere che stanno in alto, e par che minaccino di cadere, sono tutti oggetti che occupano e sorprendono e talora

pur ispaventano il viaggiatore.

Da Isella si va a Gondo, ma prima di giugnervi si passa per due gruppi di case, de' quali uno dicesi Balmerei, e l'altro San Marco. Ivi vedesi a sinistra una vaghissima cascata. Gondo sta presso al confluente d'un torrente, che venendo dal S. O. si getta nel Dovedro. Li presso è una miniera di pirite aurifera (\*), e sen lavorano tre filoni, i quali stendonsi anche alla sinistra del fiume. Ivi pure è un filone di marmo, che somministra la calcina alla parte media della valle. Presso Gondo è il confine del Regno Italiano, e comincia il Vallese, ora Impero Francese.

<sup>(\*)</sup> La miniera di Gondo è di rame piritoso. Nel 1807 se n'era perduto il filone, che si trovò nel 1811.

94 Dovedro, Gabio, Sempione.

Dopo Gondo, la strada che sin qui parea stendersi in un piano, non avendo che sei piedi d'alzata per ogni centinaio, non diviene già melto piu ripida, (poiche in 400 metri non a alza che di 32) ma è doppiamente pie-gata, per acquistare dolcemente la brusca alzata che fa il monte. Là presso incontrasi della bella distene, o sia cianite, con entro de' grossi, ma non trasparenti giacinti. Così si prosiegue sino al torrente di Frassinone, che precipita da alto ghiacciaio, appoggiandosi a duro granito verso N. O. Qui non solo si è formato un bel ponte presso una cupa e fragorosa cascata del Dovedro, ma è pur convenuto scavarvi in seguito una galleria lunga 182 metri, la quale, tanto per secondare le ripiegature del monte, quanto per istabilirvi una linea visuale di direzione, è stata distribnita in tre parti, con due ampie aperture, che lasciandovi penetrar la luce, ne accrescono l'orrida maestà.

All'uscirne si tragitta il fiume per qualche tratto, tenendo la sponda destra del Dovedro; e si ritorna per altro ponte a sinistra, poco lungi dall'ultima galleria detto di Gabio, nome del vicin paese, posto ove il fiume piega al nord. Quest'ultima galleria è di 70 metri. Il Gabio ne ha 1289 sopra il livello del mare.

Poichè costeggiando il fiume, siccome fassi

per l'antico sentiere, ripidissima riuscirebbe la via, gl'ingegneri francesi, che qui sottentrarono agl'italiani, per considerevol tratto la prolungarono verso ouest, acciò più dolce riuscisse, qual di fatti è, la salita per giugnere al villaggio di Sempione, che gli abitanti, i quali parlano un corrotto tedesco, chiamano Simplendorf. Non brutto paesuccio è questo per quella grande elevazione; e vi si può trovare ristoro e ricovero.

Ma volendo andar sino alla vetta, si passa presso il casolare di Camasca, vedendo all'ouest dne gran ghiacciai, e gli strati e le piramidi loro; e un altro poi sen vede a destra, ove presso la strada scorgesi ancera negli abbattuti e infranti larici la ruina da esso portata per una così detta Avallanca.

Presso al ghiacciaio istesso vedesi il filone di quel sasso calcare (\*), che trovasi in altri luoghi delle alte Alpi, e fu, pel cav. Dolomieu che primo nescopri le proprietà, chiamato Dolomia: or chiamasi da naturalisti calce carbonata magnesifera, perchè contiene di fatti molta magnesia. Si calcina però, benchè sia sì dura da dar fuoco alla percossa dell'acciarino, e serve a tutte le fabbriche di que contorni; ed è rimarchevole che tal

<sup>(\*)</sup> I calcari cristallini sono di formazione intermedia: alternano cogli scisto-quarzosi, e col calcaresaccaroide.

96 Plateau, Sempione. pietra fassi cadere dalle più alte creste de monti.

Non tardasi a giugnere alla solitaria casa del sig. barone di Stockalber, che pare una torre quadrata, anzi che una casa destinata a servire d'ospizio ai viandanti (\*). V'abitano, appunto per esercitare l'ospitalità, alcum Canonici regolari qui venuti dal Gran-San-Bernardo; ma ora ad essi si fabbrica più presso alla vetta un'abitazione più adattata all'oggetto della loro istituzione; essendo loro state assegnate nel regno italiano entrate sufficienti a tal'uopo. In quell'altezza abbondano pure vene metalliche; ma, per quanto io so, non utili sinora. Pochi alberi vi si veggono, ma il monte, ove v'è terra, vedesi coperto di rododendri, e gli scogli lo sono di licheni or rossi or verdi. Trovasi a quell'altezza un'estesa torbiera, che la strada ha tagliata.

La vetta chiamasi il Plateau. Ha al fianco orientale un gran ghiacciaio, che parte
delle acque manda all'Italia, e parte alla
Francia: queste entrano nel Rodano. La nuova strada, stando sul fianco del monte che
guarda mezzodi, nella quale pur v'è la galleria delle Tavernette, dolcemente discende à

<sup>(\*)</sup> Prima di giugnere all' Ospizio vedonsi gli scisti micacci. Oltre il monte lo scisto è a hase di talco; presso l'Ospizio, calcedonia semi-trasparente.

Valle Antigorio.

97 che

Briga: dicesi però più esposta ai venti che la vecchia via, la quale immediatamente discende, e quasi precipita nella valle; ma non

è carreggiabile.

Notai già che alcuni, latinizzando il nome del monte Sempione, chiamaronle Mons Sempronii: altri Mons Scipionis; ma monsig. Bescapè, con miglior criterio, credè doverlo chiamare Mons Caepionis, sapendosi che tre anni avanti la battaglia di Mario, di cui parlammo, il console Gn. Servilio Cepione avea sin colassù condotte le legioni contro i Cimbri, che già da quella parte minacciavano l'Insubria e l'Italia. Collega di Cepione era Manlio, da cui probabilmente ebhe il nome Ponte-Maglio, di cui parlero nel Capo seguente.

Dalla vetta, come dissi terie, continua la nuova via nel Vallese, e quindi alla destra, o sia al nord del Lago di Ginovra, pel paese di Vaud, o alla sinistra (ed è più breve)

pel Faucigny, per andare in Francia.

# CAPO VIII.

## Valli Antigorio, e Formazza.

Il viandante, che da Domo o da Crevola s'avvia in Francia o nella Svizzera, prenderà la via della val di Vedro; ma l'indagatore delle cose geologiche proseguirà sino alle vette dei monti contro il corso della Tosa, per

Amoretti

vedere ora i lavori lenti e quieti, ora gli scom-

volgimenti della natura.

La valle poco al di sopra cangia nome, e dicesi valle Antigorio. Si lascia a destra Monte-Crestese, terra che ha esposte a mezzodi le amene sue vigne, sotto alle quali corre il torrente Lisogno. La Tosa per qualche tratto scorre placida sur un piano quasi orizzontale, sinchè vedesi in quel luogo, ove si riuniscono i due rami ne quali erasi divisa nella valle superiore, cadere precipitosa, essendosi scavato, a così dire, un pozzo cilindrico. Sopra questa caduta si passa un ponte altissimo, senza sbarre, e non senza pericolo.

Si sale a lato della cascata, e si viene a S. Marco, e quindi, tragittando il fiume, a Ponte Maglio, che gli antiquari chiamano Pons Manlii, dal consele Manlio. A sinistra

si vede Oira ed altri paesucci.

La via conduce a Crodo presso ad una valletta che sembra essere stata altre volte un lago; e di fatto ai tempi di monsig. Besoapè eravi una chiesuola chiamata S. Martino co-de-lago (capo di lago). A mezza lega dal ponte verso O. v'è un filone di marchesetta aurifera, entro ganga di quarzo nella roccia micacca. Un simil filone v'è più in alto, a fior di terra.

Si passa quindi a Feriolo, e di là a Cravegna, paese noto per essere stato patria d'Innocenzo ix, il cui padre, essendo da giovanetto andato, come far sogliono tuttavia gli abitatori di quelle sterili montagne, ad esercitare il mestiere del facchino in Bologna, sostitui il soprannome di Facchinetto al cognome Della-noce, proprio della sua famiglia.

Si sale quindi a Baceno, ove due torrenti, ambedue col nome di Tosa, s'uniscono. A sinistra si sale a Croveo, indi ad Osso, Casa del Gallo e Villa de Ponti, e di la in val di Rodano. A destra vassi a Premia. Abbonda dappertutto lo scisto o talco granatifero; ma qui trovansi i più grossi granati nella parrocchia di S. Michele. Alcuni hanno più

d'un pollice di diametro.

Piè di-latte è l'ultimo paese in cui si veggono vigne. Qui cominciano i graniti. Per una ripida strada si sale in val Formazza, ove guai a chi si fida sulle provvigioni degli alberghi, poichè non vi si fa pane che una volta all'anno; e poichè pur qui si parla tedesco, pare che appunto la valle Formazza sia a valle Antigorio quello che valle Macugnaga è a valle Anzasca, e che dall'alto, anzichè dal basso, siane venuta la prima popolazione.

Si sale quindi a S. Rocco. Qui il naturalista fermasi a guardare il granito venato a strati regolari e orizzontali, i quali hanno

da 10 a 60 piedi d'altezza, e ben trecente piedi in langhezza: esso ha delle vene di spato d'alcuni pollici, e facilmente si fende, cosicchè s'adopera a coprir tetti, come un'ardesia tegolare; e sen potrebbero anche cavare degli obelischi uguali agli egiziani, se potessero di colà trasportarsi. Un pittore ivi trova una delle più vaghe e variate romanzesche

scene che figurar mai si possa.

S'ascende poi a un villaggio detto il Passo, e quindi viensi a Fopiano per augusto sentiere, presso a graniti stratificati, e a massi enormi staccati, sur un de' quali è costruito un piccol forte, lasciando intanto a sinistra una bella cascata. Osservisi, cammin facendo, un fenomeno non raro nei graniti, cioè che alcuni massi si sfogliano a sottili strati, talora anche concentrici, se il masso è di figura convessa; il che devesi non solo all'azione esterna dell'aria, dell'acqua e del sole, ma all'essersi indurata l'esterna superficie prima della parte interna, onde quella da questa dovè staccarsi.

Da Fopiano, ove veggonsi gli ultimi noci, si sale a Formazza, paese che da il nome alla valle, e da cui si può, volgendo a destra, passare in val Maggia. Per andarvi si varca, per assai incomoda via, una vetta detta la Forca del Bosco, per distinguerla dalla Forca più clevata di cui parlerassi; e si discende



a Bosco, Gerentino e Cevio. Ma la strada di val Formazza entra qui in un bosco di pini, e lascia abbasso la Tosa in un profondo gorgo. Formazza, detto in tedesco Pomat, è a 648 tese sopra il livello del mare. S'arriva dopo tre quarti d'ora a Frua, ove una magnifica cascata del fiume di 600 piedi d'altezza presenta de' vaghissimi accidenti. Per una via a zigzag, tagliata nello scoglio medesimo da cui la Tosa precipita, si sale nella valle superiore. Qui finiscono i graniti venati. Ivi congiungesi al ramo principale un torrente che dà il nome di val Tosa alla valle per cui viene, e per la quale, varcando la vetta, si passa in val Leventina.

Continuando dirittamente al nord il cammino, per una ripidissima salita, giugnesi alle vallette superiori, ove son le capanneper l'estivo soggiorno delle mandre e dei pastori Veggonsi qui gli ultimi larici, ma piccioli e meschini. Si tragitta il fiume, e si sala a Morast, valle più elevata, ove sono altre capanne pastoreccie. Il monte che vedesi a nord ovest è di scisto in istato di decomposizione, e di color di ruggine, indizio di sostanza minerali. Poco sopra perdesi il fiume, e corra sotto la neve ivi caduta per le vallanche da più alte vette; ma, oltrepassata la neve, sì entra in un prato, che a state avanzata non invidia i più ricchi giardini; tanto son numerosi, variati e vaghi i fiori che lo smaltano. A fianco s'ha una roccia granatifera, a cui a'appoggia un marmo calcare. Dopo un altro angusto prato si passa sullo scisto stratificato a vari colori, si che pare un panno rigato. S'ascende alla valletta ultima, e camminando sullo scisto, e su frantumi d'ardesia e anche calcari, per una via alquanto pericolosa, si gingne al ghiacciaio di Gries, da cui la Tosa trae una delle sue sorgenti, altro ramo ricevendo da un laghetto. Prima del ghiacciaio si lascia a sinistra l'alpe di Betalmat, che da il nome a buoni formaggi. Sulla vetta del Gries trovasi del gesso primigenio.

Da quella cima molte altre vette si vedono, e'l naturalista, di colassu, volgendo in
giro lo sguardo, osservera, istruendosi, come
quei monti dalla natura granitosa passano alla scistosa, serbando a un dipresso l'orizzontalità degli strati. La vetta a cui si sale ha
223 tese sopra il livello del mare. Poco più
al nord sta la montagna della Forca. Di là
discendesi in val Leventina a destra, e nella

valle del Rodano a sinistra.

Saussure, paragonando la val Formazza colla valle di Sciamoni, appiè del Monbianco, trova che la nostra, benchè non abbia l'impomente spettacolo de ghiacciai, a la vista del Valli Vegezza, Canobina e Maggia. 103 più grande de monti europei, pur ha un non so che di dolce e di pastorale che alletta, e più di quella di Sciamonì la rende piacevole.

Il sig. cav. di Robilant nel suo Saggio Geografico e Mineralogico (1) dice che nella valle Antigorio vi sono de'filoni di marchesetta aurifera, e n'indica il luogo, e'l prodotto dell'oro per ogni centinaio di libbre di miniera, cioè:

onc. dan. gr.

A Corticcio S. Pietro rende o. 3. 9. Alla Scoperta della Binca o. 2. 6. Filone di Crudo . . . o. 1. 3. Filone di Ugno . . . o. 0. 13.

Il nostro sig. cav. Pini ha trovato fra queste miniere de cristalli quarzosi trasparenti di forma romboidale.

D'altri prodotti fossili di questa valle si

parlerà alla fine del Capo X.

## CAPO IX.

# Valli Vegezza, Canobina e Maggia.

Se, ritornando a Domo dal Sempione o da vall'Antigorio, vorrete vedere la val Vegezza, piegherete a Levante, e lasciando a sinistrá

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Acad. rovale des Sciences etc. de Turin pour les années 1784-5. Part. I, pag. 191.

104

Monte Crestese, da Masera, comincierete a salire costeggiando la Melezza occidentale, che nasce all'ovest di quella valle, e sotto Masera gettasi nella Tosa. La prima salita è ardua, sebbene selciata di ciottoli. Voi vedrete alla destra Trontano, ov'ebbe sede un tempo il famoso eretico Dolcino Novarese, che perì nelle fiamme al principio del secolo xiv. Ora Trontano ha nome per le buone castagne marrone; e per esso anche passa talora chi da Domo va in val Vegezza; ma la strada non è nè la migliore, nè la più breve. I monti sono di scisto micaceo; e in un luogo, detto i Buseni, lo scoglio superiore, misto a qualche strato d'argilla biancastra, per un buon miglio è in tale stato di disfacimento, che quella via, pei massi che rotolan dall'alto, è perigliosa allo sciogliersi delle nevi, e all'occasione di procelle. Ivi trovasi della stralite verde cristallizzata (actinote). Vedonsi a luogo a luogo di quelle torri telegrafiche, che edificate sono per tutte le nostre valli, là dove temeasi una discesa del nemico dalle Alpi. Una ve n'ha oltre i Buseni sur un nudo scoglio presso la strada.

Vedesi in alto Coimo, primo paese della val Vegezza. Viensi a Riva, ove alcune cascate del torrente fra massi e strati di dura breccia presentano una scena pittoresca: indi a San Silvestro; e giugnesi al luogo alquanto. elevato della valle, daddove le acque dividonsi fra le due Melezze, una delle quali, come vedemmo, cade nella Tosa, e l'altra raccegliendo i fiumi Centovalle e Osernone, si unisce alla Maggia, con cui gettasi nel Verbano a Locarno. In alcune Carte questo finme è chiamato Malesco.

Questo, sino a Crana, non riceve quasi nessun'acqua dall'ovest, ma viene dal nord, cioè da un'alta vetta, detta la Piodina di Crana. Se il naturalista andrà salendo da Crana sino alle Alpi di Trence, che sono gli ultimi pascoli, confinanti colla neve sotto la mentovata vetta, non si dorrà d'aver faticato indarno. A Crana vedrà la scogliera che stringe l'alveo del fiume, e nello scoglio qualche strato di sasso bianco e fragile. Presso questa scogliera si fa la serra, cioè l'acqua del fiume ritiensi, e sostiensi in modo da formare una specie di lago, a cui per mezzo d'una Sovenda trasportansi i tronchi di molte migliaia d'abeti, di larici, di pezzi, di teglioni (Pinus abies, larix, picea, taeda L.) e di faggi .

Per ciò ben intendere, conviene spiegare con qualche chiarezza questa parte importante dell'economia delle Alpi nostre, che pochi paesi sanno imitare, sebbene i nostri Alpigiani da qualche anno tentino di portare la loro arte nelle più boscose regioni del Nord, e dell'America stessa. Le Alpi nostre, ove sono a bosco, veggonsi al basso vestite di faggi, al mezzo di pezzi e di teglioni, e in alto di larici, che danno il più utile di tutti i legnami. Cavasi prima dai pezzi le pece, da teglioni la ragia, e da questa il nero di fumo, e da larici la trementina; ma le Comunità, che d'ordinario sono le proprietarie de boschi, difficilmente il consentono, se non per gli alberi non trasportabili, atteso il danno gravissimo che le incisioni fanno. Vendon esse all'incanto al maggior offerente il diritto ditagliare il bosco, lasciando però intatte le piante che non hanno un dato diametro. S'atterra l'albero, si priva de rami e della corteccia il tronco, e dividesi in parti, dette borre, lunghe sei braccia (11 piedi parigini) se hanno per lo meno un piede e mezzo (mezzo metro) di diametro, e lunghe otto braccia (poco meno di 5 metri) se il diametro è minore. Questo borre devono mandarsi al fiume che le trasporti; e a tal oggetto si fa la Sovenda, cioè una strada înclinata e, per quanto si può, diritta, che ogni valletta e burrone attraversa. Si profitta del fondo ov'è oppor-tuno; quindi si costruisce a foggia d'argine, cogli inutili rami de recisi alberi, con sassi e sovrapposta terra, l'inclinata strada: nel fitto inverno copresi questa con alto strato di neve, e sovra la neve fassi passar dell'acqua

che vi geli, finchè tutta la strada riducasi ad un ghiaccio solo. Spingono gli uomini su quest'ampio sentiere di ghiaccio le borre, che venendo ajutate ove s'arrestano o sviano, con poca fatica de'giornalieri, precipitano al fiume, e portansi alla mentovata serra. Quando qui sono adunate, s'apre con ingegnoso e semplice macchinismo, ma non senza qualche pericolo, la serra, in tempo d'esuberanza d'acqua; e tutto il legname è portato al lago, ove si raccoglie, e si forma in zattere, che fornite di molte vele, talora sino a ventie trenta, sono dal vento del nord portate in parte alle seghe d'Intra, e parte ne viene a Milano.

Nello scoglio per cui da Crana si sale, non solo vè dell'argilla biancastra, ma a luogo a luogo anche qualche filoncino di ferro. S'entra quindi fra boschi, e poscia giugnesi al granito venato, o in tavole, del quale è ad arte stratificata la via, abbellita anche nella state dal rododendro ferrugineo.

Nel torrente di val di Forno, che attraversa la via dell'Alpe di Trence, evvi uno strato di pirite sulfurea or in massa or in polvere; e grandi strati, o forse semplici aminassi, pur vi sono di arena finissima e candida di quarzo e feldspato, e di un'altra sostanza, di cui or ora parlerò.

Volendo salire ai più elevati pascoli, per-

corronsi de'fertili prati.

Quando vi fui nel 1797, mio oggetto primario era il vedervi certo sasso candido, composto di cristalluzzi, che facilmente sfarinavasi, e di cui m'erano stati mostrati de' saggi sotto nome di caolino. Io lo trovai vicino al le ultime capanne de pastori, e poco sotto la neve che vi si conserva tutto l'anno, entro il burrone, coperto allora in gran parte da sassi superiormente cadutivi. Il nocciolo del monte è di granito in tavole, facilea dividersi in istrati, e a suddividersi in pezzi angolari; e tale è tutto il monte sino alla vetta, formata di nudi scogli, inclinati al S.O, a foggia d'immensi tetti. Il caolino, che pur io così chiamerollo, trovasi in un filone perpendicolare agli strati del granito. Questo filone, che ha molti piedi di larghezza, è d'una sostanza grigio-nericcia lamellosa e tenera, entro cui corrono rilegature candide; e queste sono il caolino. Ove questo è puro, trovasi cristallizzato in colonnette fibrose quadrangolari, troncate in cima, ove formano or un quadrato or un rombo. Le più lunghe colonnette hanno 2 lin. di lunghezza, e 1/8 di lin. di diametro. La rilegatura di caolino più larga fra quelle che vidi è di circa 4 pollici, ma esse sono frequentissime. Vi si trova a lati, come formante la ganga, una sostanza bianca verdognola, simile alla smettite per la morbidezza e pel colore, e che s'impasta come l'argilla.

Vi son li presso anche delle rilegature di dum quarzo. Questo caolino seccato diviene finissima polvere: messo al fuoco d'una fornace, imbianca maggiormente e s'indura; e pare che debba prendere la semi-vetrificazione della purcellana, se verrà esposto al fuoco necessario. Per mezzo del borace fondesi in un vetro bianco. Certo è che i cristalluzzi di questa sostanza somigliano affatto a quei che risultano dal disfacimento dei cristalli bianchi del feldspato e della laumonite di Baveno. Questa nostra terra ha pure la facoltà d'imbiancar l'olio, che il ch Bonvicino trovò in quella di Baudissero.

Poche ore di là distante, sul monte che sta all'est, vi sono delle acque sulfuree termali, ma per la loro soverchia altezza, e l'incomoda via, son trascurate. Da Craveggia vi si va in quattr' ore. Non tacerò essermi stato detto che un forte puzzo d'acqua epatica sentesi nel monte meridionale della valle sopra Malesco; ma le acque sulfuree colà non sono co-

posciute.

Chi da Crana vuol percorrere la valle, o tiensi alla sinistra del fiume, e passa per Vo-∞gno (dal qual nome *Guido Ferrari* argomenta che in questa valle abitassero i Vocon-tii), per Graveggia, Dernasco, Prestinone, Fosseno, Bertogno, le Villette, Re e Felsogno; o tiensi alla destra, e va a S. Maria,

(capo-luogo della valle) indi a Malesco. Re, che è quasi l'ultimo paese, è un villaggio più considerevole degli altri pel frequentato ericco Santuario. Ivi, mentre il divoto esamina la pittura, che dicesi avere versato sangue, e le ricche suppellettili della chiesa, il naturalista guarderà i sassi bianchi e neri del pavimento, de' quali il primo è marmo d'una cava che sta sopra Malesco, e non invidia forse il carrarese, e l'altro è la mentovata lavezzela che in quei luoghi abbonda.

Maion è il più oriental luogo di questa valle. Li presso è una miniera di ferro, che

fu sperimentata, ma non si lavora.

E' rimarchevole che questa valle, tanto a Riva verso ouest, quauto a Maion verso est, trovasi chiusa da una breccia; il che prova che qui v'era un lago. Ora è coltivata, quanto la sua posizione e altezza sua lo permette, a segale e a pascolo. Una vite è qui una rarità. Gli abiti delle Vegezzine sono per la forma e'l colore quali erano due secoli fa, quantunque sovente profuso vi sia l'oro.

Fra gli animali, oltre i domestici e i comuni agli altri paesi, vi trovai numerosi i tassi, i corvi a piè e becco rossi (Corvus eremita L.) e la farfalla Apollo. E' noto esservi nelle nostre alpi anche l'orso, il tasso, il lupo, il cerviero, lo stambecco, il camozzo ec.

Proseguendo per la via che costeggia la

Melezza, viensi a Disimo e ad Olgia, ove entra in essa un altro considerevol torrente, oltre cui sono i confini svizzeri. Perde poi la Melezza il suo nome quando si confonde col Centovalle, sebbene nè questo fiume, nè l'Osernone, che viene dalla valle contigua all'est, le facciano mutare direzione, che solo cambia quando getta le acque sue nella Maggia per portarsi verso il sud a Locarno. Centovalle e Osernone son ben popolate valli; ma pare che non siavi altra industria che quella del bestiame e de'legnami. Di Locarno e di val Maggia, alla fine di questo Capo.

Volendo tornare al lago per vaí Canobina, si sale alla vetta meridionale, ov'è meno alta; percorresi una valletta solitaria, ove veggonsi grandi frane del monte che è di roccia micacea; e oltrepassata piccola vetta, trovasi. Finero, buon villaggio in un altissimo piano. V'è quindi a passare il sasso di Finero, ch'è una lunga scogliera quasi a picco, sulla cui occidentale faccia è un angusto sentiere che guarda un precipizio. Non vi si passa però, almeno di state, con quel pericolo che generalmente s'annunzia. Viensi a Cursolo, ove vedonsi de' filoni di bianco marmo primitivo, da cui traggono la loro calce quegli abitanti.

Dopo Cursolo v'è Aurasco, lasciando a destra Guro, indi Falmenta; e dopo d'aver oltrepassato un burrone che corre su strati d'un sasso nero, si giugne a Spozio. Di là viensi a Cavaglio, e poscia discendesi a Oltrafiume a Canobio.

. La valle Canobina, che da Finero sin qui stendesi, è angusta e miserabile: uno de' maggiori suoi prodotti è la corteccia dei querciuoli, che gli abitanti spogliano, (con danno gravissimo de boschi) gettandone i tron-chi marcati nel fiume che li porta al lago, e vendendone la corteccia sotto nome di Rusca a' conciatori di pelli, che in Canobio hanno antiche ed estese manifatture. Vuolsi che le pelli di capra, dette a sommaco, qui riescano meglio che altrove, per la purezza delle acque. Maccaneo, che scrivea nel secolo xv, chiama Canobio emporium mercis coriaceae; e Morigia nel secol xvi rilevò da libri di dogana che veniano da Canobio a Milano annualmente 50,000 pelli minute, e 12,000 corami grossi. Oggidi vi sono ancora le stesse manifatture, ma meno estese. V'è qui pure l'antico donnesco lavoro di merletti, come v'era allora.

Oltre le mentovate manifatture, l'uom divoto e'l curioso andranno a vedere la chiesa della *Pietà* eretta in occasione del miracolo d'una costa che, secondo la tradizione locale, si alzò e gettò sangue da un'immagine del Salvatore dipinta sul muro. Il disegno della chiesa è di Bramante, e v'ha in essa delle belle tavole, e de'bei freschi di valenti pittori, fra i quali si nomina Gaudenzio Ferrari Maccaneo riporta alcune vetuste iscrizioni qui esistenti di Primitiva e di Cominia, dalla qual famiglia fors'ebbe il nome il villaggio di Comignago (\*). In tempo della repubblica milanese e delle civili dissensioni, i Ganobini voller pur essi reggersi a repubbli-

(\*) Non il Maccaneo, la cui Corograsia del Verbano su stampata il 1400, nè allora saccasi cost bell'uso delle antiche iscrizioni; ma bensi Stazio Trugo Catalauno, o sia Lazaro Augustino Cottu, che la comentò nel 1640, riporta queste lapidi, che sono due, ed esistono, la prina in una casa sulla sponda del lago, l'altra nel già convento de Cappuccini. Eccole qui per disteso

Diis . Manibus
COMINIAE . Quinti . Filiae . ATILIANAE
MATRI . DVLCISSIMAE

2,

Diis Manibus
HAVE . PRIMITIVA . BENIGNA
INCOMPARABILIS . FEMINA
VIVA . MIHI . POSVI

Al viaggiatore erudito parra curiosa questa seconda per l'anacoluthon della sintassi, che ha però molti esempli. Qui procede perchè Primitiva vivente ancora si preparò il sepolero, e scrisse viva mihi posui, e il rimaneute scolpir lo fecero depo la sua morte i parenti o gli eredi (Nota tratta dale fesemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus).

Amoretti

ca, e sostennero il partito de'Visconti; onde ottennero che il paese loro e la lor valle al Metropolita di Milano, anzichè al più vicino

Vescovo di Novara, fosse soggetta.

Da Canobio per terra vassi verso nord, per s. Agata, s. Bartolommeo e Lero, a Brissago, prima terra svizzera; e di là per Losone e Ascona a Locarno; ma giova far il viaggio per acqua. Presso Ronco v'è un paesuccio detto Moscia, ove fu ucciso un Iguano, o sia un enorme lucertone, nel maggio del 1811 dal sig. Priore Berni d'Ascona. Di quest'animale riparlerò alla fine del Capo XVIII.

E'Locarno un bel pacse, anzi una piccola città, eccellentemente esposta al sud-est, e difesa dal nord; sicchè malgrado la sua latitudine di 46 gr. 10', ha una delcissima temperatura, e gli agrumi stessi esigono nell'inverno

minori cautele che altrove.

Se percorrer si vuole la val Maggia, si costeggia sempre la sinistra del fiume, in cui presso Los one entra il Centovalle, o sia la Mellezza di cui parlammo. Poi si passa pe villaggi di Avegno, Bardagno, Cono, Eumane, Sonco, Penda e Maggia; pacse che dal fiume ha preso il nome, o ad essa lo diede, e questo diello alla valle.

Da Locarno sin qui, e ancor più oltre sino a Cevio, la strada passa ora sull'arena e la ghiaia del fiume, ora sotto pergolati di vigna palificata di granito venato o sia beola, ma talora troppo angusti per chi è a cavallo. Si ha pur sovente a fianco la roccia micacea di varia composizione, e sempre a strati quasi verticali.

Dopo una breve mezz'ora di cammino la strada sale, e si sta su una specie di cornice, sotto cui vedesi a picco il fiume. Qui la roccia è a strati ondati e quasi orizzontali. Di là, guardando l'alto della valle, veggonsi gli sporti della montagna che, tagliata dal fiume, forma angoli salienti corrispondenti ai rientranti; e tutto il dosso de'monti è coperto di foreste, le quali sono di molto prodotto a quegli abitatori, che col legname vendono la loro fatica e la loro industria.

Si giugne in un quarto d'ora a Coglio, e quindi a Giumaglio, prima della qual terra si passa sur un elevato e largo ponte d'un sol arco, costruito sopra una bella cascata, presso cui vedesi la roccia micacea quasi sempre a strati verticali. Poco più di un miglio dista da Giumaglio Sumeo, terra sino alla quale la valle è larga e coltivata, e poi si ristringe; e la strada portasi sullo scoglio di granito venato.

Si tragitta sur un battello la Maggia perandare a Cevio, capo luogo della valle. Ivi, chi vuol andare in val Fermazza pel passo della Forca del Bosco, abbandona il ramo settentrionale del fiume, e risalendo l'occidentale, va a Bagnasco, ultimo paese da viti: attraversa poi un burrone, che taglia grandi etrati di granito venato, presso cui veggonsi i castagni e i noci in vigorosa vegetasione: giugne al villaggio di Carinaccia, e poi, tragittando il fiume su ponte appoggiato a strati granitoidi, a quello di Cerentino. Benche si passi per bei prati e castagneti, trovasi il paese estremamente tetro e in angusta valle, che i boschi stessi anneriscono.

Più misera ancora è la terra detta Bosco, ove per tre mesi dell'anno non vedesi sole. Quantunque il paese appartenga all'Italia, pur vi si parla tedesco, e val Maggia qui dicesi *Meinthal*. Di là, per ripide praterie, si sale al luogo detto la *Forca*, passando presso a un laghetto, e in val Formazza si

discende.

Dicemmo che a Cevio s'abbandona il ramo settentrionale nella Maggia; ma se questo si rimonti, andando per Brentate, Marzeno, Broilo e Sornico, si passa la vetta del monte orientale, e vassi in val Leventina a Piotta.

In vetta a que'monti, e nel discendere per le opposte o laterali vallette, trovansi molti de'prodotti del san Gottardo, dei quali parlerò alla fine del Capo seguente Ma in questa valle specialmente il chiar. nostro sigeav. Pini trovò una pietra candidissima, arenosa nel tessuto, e fragile in modo che fra le dita facilmente stritola, e sfregata dà una luce fosforica rossiccia che dura per qualche tempo. In essa poi trovò, come in sua matrice, dei sorli bianchi e cinerognoli, che hanno delle proprietà rimarchevoli, e uno spato calcareo puzzolente (1).

#### CAPO X.

Val Leventina, San Gottardo, e Val Mesolcina.

Per andare dall'Italia nella Svizzera il pita breve cammino è quello del S. Gottardo; onde generalmente il viaggiatore va per acqua sino a Magadino, ove ha foce il Ticino, e prende di là la via di Bellinzona. Se taluno trovasi a Locarno, e non vuole o non può andare a Magadino in barca, viaggia per terra sotto bei pergolati sin all'estremità del lago, viaggio di 3/4 d'ora, passando presso a scogli quarzosi micacei, pendenti alquanto verso il lago: tragitta un profondo torrente, e percorre dei bei prati, che anticamente erano senza dubbio coperti dalle acque del lago. Va a Caguasco, ultimo paese del distretto, altre volte baliagio di Locarno, ed en-

<sup>(1)</sup> Pini. D'alcuni Fossili singolari, ec. Milano, presso Marelli, 1795.

818 Bellinzona, Polegio.

tra in quello di Bellinzona, tragittando su una barca il Ticino. Bellinzona è ora il capo-luo-

go del Canton-Ticino.

Da Lugano vassi pure a Bellinzona direttamente, risalendo lungo l'Agno sino a Biro-nico, e quindi varcato il monte Cenere, discendendo a Bellinzona. Ora la strada tutta sino al san Gottardo, e quindi per la Svizzera in Francia e in Germania, vuolsi rendere

earreggiabile.

Presso Bellinzona, il cui piano chiamavasi anticamente i Campi Canini, si comincia-no a vedere gli nomini col gozzo, e sovente stupidi, malattia ordinaria delle valli basse, calde e paludose. Qui chiamansi Orci, voce che talun vuole esser una provenienza di Hirci (caproni). Bellinzona è un bel borgo, e bellissima n'è la vista. Da Locarno vi si wa in quattr'ore, e in minor tempo da Magadino, per via sempre piana. De castelli de stinati a difenderlo, o piuttosto a ritenere chi scende dalle alpi, uno è piantato su una roccia scistosa a strati verticali.

. Poco sopra Bellinzona la strada in due si divide. A destra vassi, seguendo la Moesa, in val Mesolcina, di cui parlerò in appresso. L'altra rimonta il Ticino. Andando a Cresciano, vedesi il monte a fasce verticali, dirette da est a ovest, e sono di granito venato, cioè a strati, o lastroni, di quarso micaceo · Ciò vedesi ancor meglio andando innanzi fra bei prati e castagneti, ove gli strati sono orizzontali; e son rimarchevoli le fenditure accidentali, or verticali or inclinate, ripiene d'un granito a grossa grana di più recente formazione.

Di là vassia Osogna e a Briasco o Abriasco, ove trovasi il fiume Blegno, che dà il nome alla valle per cui scorre, e della quale parleremo poi. A Briasco si passa il torrente su ponte di legno, e vassi a Polegio. Osserva Pini che da Polegio a Bellinzona il Ticino non è navigabile non tanto per la soverchia caduta dell'acqua, che è di 50 tese in 12 miglia, quanto pe'gran macigni che vi sono in mezzo. Ciò non ostante vi passano le zattere col legname dell'alta valle.

Qui termina la valle di Bellinzona, e comincia propriamente la val Leventina, abitata anticamente da Leponzj. In men d'un ora vassi a Bodio, e in due altre ore a Giornico, che in tedesco chiamasi Irnis, sempre presso a graniti venati a strati orizzontali. Qui hanno fine le vigne; ma continua lo stesso granito, che un po più sopra piega alquanto al nord, e forma uno strato solo, alto circa 30 braccia. Ivi si passa il Ticino, e si ripassa ben tosto presso Chigiogna, ove s'hanno vaghissime prospettive miste di prati, di boschi e di rupi, abbellite da moltiplici cascate del fiume.

### 220 Dazio Grande, Faido.

Una magnifica sen vede quando si giugne a Faido, residenza del Balio o Giudice. Da Chigiogna a Faido la vegetazione copre il nocciolo del monte, ma mezza lega oltre Faido ricompare una roccia di scisto micaceo quarzoso a strati orizzontali, se non che in qualche luogo alzansi questi alquanto verso ovest; e della stessa natura sembra essere

l'opposto monte oltre Ticino.

Qui la valle diviene più salvatica, ma ab-bonda di boschi di larici che il Ticino porta al lago, e che ne fanno a tempo a tempo la ricchezza. Si passa, a tre miglia sopra Faido, il Ticino; si ripassa nuovamente, e qui vedesi lo scoglio esser di sasso men solido, e quindi ora franato, ora coperto di terra vegetale, più non serbando la primitiva situasione. Poi la valle si stringe sì, che appena v'è luogo pel fiume e per la strada; anzi questa è sovente scavata nello scoglio. Qui le vene del granito, ch' è più fino del precedente, veggonsi sovente piegate a zig-zag, come una ≥ rovesciata. In cima alla salita che costeggia questo granito trovasi Dazio grande, ove ogni forastiere paga un ben giusto pe-daggio pel mantenimento dalla strada. Guardandosi indietro, ben si vede che il Ticino ha tagliato un monte ch'era un ramo della catena generale, obbliquo alla medesima. Al finir di questa montagna veggonsi sotto una

chiesa presso la strada gli ultimi indizi de'

graniti venati a strati orizzontali.

Quindi innanzi non trovansi che scisti micacei, e questi pur infrequenti, essendo i monti coperti di terra vegetale. Fra i rottami sulla strada vedesi anche del marmo calcare.

Prima di giugnere a Dazio s'ha in faccia la terra di Prato. Ivi fra bei filari di pini vedesi una vaga cascata entro una gola del monte, in capo alla quale sono i monti di Campo-longo. A Prato trovansi le più belle sappare o granatiti, ed a Campo-longo il sig. Fleuriau trovò la dolomia elastica.

A quattro miglia sopra Dazio, ad Ambri di sotto, s'entra in un piano ovale, e se n'esce a Piotta, oltre il qual paese lo scoglio è di scisto micaceo calcare a strati tortuosi e ondati. Si passa poi il Ticino, ove la valle stringesi, e vedesi che il fiume attraversa qui degli strati o lastroni verticali, avendoli a poco a poco corrosi, aprendo così un passaggio all'acqua, che dianzi dietro ad essi faceva un lago, in fondo al quale si sono depositate le materie gessose e calcaree, che qui veggonsi a fianco del fiume.

qui veggonsi a fianco del fiume.

Dopo un quarto d'ora trovasi Airolo, borgo situato nella valle erbosa e circondata da bei pascoli, alta dal livello del mare 589 tese, accondo Saussure, a cui sempre mi rap-

Ariolo, Val di Tremola.

porto quando non avviso che d'altri lumi mi

valga.

Da Airolo si può seguire il ramo principale che tende al nord-ovest, e va a terminare al passaggio della Forca fra 'l Reus
e 'l Rodano; e si può anche, come già s'è
detto, per Bedrino e Fontano salire alle sorgenti della Tosa. Ma il viaggiatore piega a
destra, sale a San Gottardo, lasciando pur a
destra val Sorescia, e a sinistra il laghetto di
Lucendro, per passar poi nell'alveo del Reus
nella Svizzera. Tutti i paesi sin qui nominati, ed altri de' quali farò menzione in segui-

to, appartengono al Canton Ticino.

Il naturalista non fara questo viaggio si presto, perche molti e importanti oggetti s'offrono alle sue osservazioni. A un miglio da Airolo lo scoglio è di scisto micaceo quarzoso a strati quasi verticali; ma quando s'entra nella foresta, lo scisto vedesi arricchito di granati e d'horneblenda. Lo stesso scisto continua presso la cappella di S. Anna, distante tre miglia, e somiglia a pietra arenosa (grès de Francesi), se non che questa è pietra primitiva, e ne sono di feldspato i granellini. Nelle vicinanze del san Gottardo la vegetazione cessa a 6000 piedi sopra il livello dol mare. Più sopra, il Ticino presenta varie belle cascate; e si passa un ponte detto Ponte di Tremola, dal qual luogo ebbe nome la tre-

molite, pietra cristallizzata a raggi, che qui si trova. In questi contorni v'ha pur copia di cristalli di rocca d'ogni maniera (e talora con aghi di titano e con colorite) d'adularie e di tormaline. Più in alto v'è neve eterna: il Ticino qui cade precipitoso dal monte, ma vedesi solo a luogo a luogo, poichè la neve ne copre il corso, e talora serve di ponte, su cui il viandante passa senza avvedersene, e raccapriccia poi, dice Sulzer, pensando al corso pericolo. Pericolo ancor maggiore v'è per le frane di neve dette avvalanche, che in enormi ammassi precipitan dall'alto, e per lo scioglimento delle nevi medesime. In quest'ultimo caso bisogna fidarsi ai muli e ai cavalli, che cauti ritiran il piede ove la neve più non regge.

All'ultima cascata lo scoglio cangia natura, ed è qui vero granito venato, quindi granito in massa. S'entra alla fine in un picciol piano, in cui sta l'Ospizio già de' Cappucini, bruciato e distrutto da' soldati nel 1799. Nella pianura vi son quattro laghetti, tre de' quali danno le acque al Ticino, e uno al Reus. Da Airolo all'Ospizio viensi in due ore. Questo luogo è alto 1065 tese sopra il mare.

Il San Gottardo (nome che altri derivano dal celtico Got e ardth (il Dio più alto) altri da S. Gottardo vescovo d'Hildescheim nel xu secolo), su chiamato dagli antichi le

124 Fiaggio al S. Gottardo.

Alpi altissime (Alpes Summae), non già perchè abbia cime più elevate del Monte-rosa e del Monte bianco, ma perchè ha in alto una grande estensione da cui partono varj dei principali fiumi, che versane le acque in opposte e lontanissime regioni. Chiamossi anche Mons Adula, nome che abbraccia tutte le alpi che dal San Gottardo stendonsi ai Grigioni; c da questo nome del monte il cav. Pini battezzò le sue adularie.

Il piano dell'Ospizio ha molte elevate vette all'intorno, la più alta delle quali è quella di Fieudo, che ha 1378 tese sopra il mare. Un'altra è la montagna di Pesciumo, alla cui base appoggiazi un marmo (con cui si fa anche calcina) or bianco or azzurro, sicchè sembra un cipollino, sovente misto a molta mica. V'è pure della dolomia. Delle

altre pietre rare e gemme, fra poco.

Nel venire dalle foci del Ticino al San Gottardo, lasciamo a destra molte valli, che nel Ticino immettono; e converrà dire qualche cosa almeno delle principali. La prima è la picciola valle di Grubiasca, o Zebiasca, nella quale s'entra dal paese di questo stesso nome, ed è popolata dalle terre di Revechio, Soliasco, Pianezza, S. Antonio e Camarino, daddove, varcando la colma, si passa nella valle per cui discendesi a Gravedona sul Lario.

Valli Mesolcina, e di Blegno. 125 La seconda incontrasi poc'oltre Bellinzona, ed è val Mesolcina. Qui abitavano gli Antichi Moesiates, e Moesa chiamasi ancora oggidì il fiume che vi scorre in mezzo. Fitrono poi detti Mesauci, donde venne il nome di Musocco, capo-luogo della valle, ora distretto del Cantone Svizzero del Ticino. S'ascende lungo il fiume della valle assai popolata, in mezzo a cui sta il mentovato borgo di Musocco, e finisce nel monte di S. Bernardino, da cui si passa alla Spluga, piegando a destra, o nella valle del Reno piegando a sinistra. Un ramo della Moesa è il torrente Calanca, che in essa si getta fra Rogo e Gruno; dà il suo nome alla valle, e trae l'origin sua da un monte chiamato Adula su alcune Carte.

Da Briasco si può entrar in val di Blegno. Ha questa pure molti paesi a destra e a sinistra del fiume Brenna, cioè Dongio, Malvagia, Corzoneso, Lotigna, che n'è il principal borgo, Prugiasco, Castro, Olivone, Campo, Pescala e Spital; e termina alla vetta del monte Cadolin, ov'ha la principal sorgente il Reno (Mitter Rhein). Somministra la val di Blegno molto fegname e bestiame. Qui abitavano gli antichi Brenni, de'quali, e delle rocche loro edificate sulle tremende Alpi, Orazio (Lib. 1v. Od. 14) narra la disfatta e la conquista come argomento del variatione.

Viaggio al S. Gottardo. lor militare delle coorti d'Augusto guidate

da Druso (\*).

Si sarà accorto l'erudito lettore che abitatori de monti che ci stanno intorno erano in gran parte quelle Genti Alpine che Augusto gloriavasi d'aver domate, e per le quali, sebbene piccioli popoli fossero, gli fu eretto il magnifico trofeo nelle Alpi marittime al confine occidentale dell'Italia, cioè alla Tur-

(\*) I Breuni o Breuni che accenna Orazio, e che qui i vogliono omonimi cogli antichi abitanti di Val di Blegno, sono allogati da altri forse con maggior fondamento in Tirolo; ciò che il gruppo d'altissimi monti tra l'Eno e il Marano, chiamato il gran Brenner, se non chiarisce al tutto, rende probabile molto più. Orazio alla Vindelicia gli approssima, che è la Baviera . Vindelici didicere nuper quid Marte posses. Milite nam tuo Drusus Genaunos, implacidum genus, Breuno-sque veloces, et arces alpibus impositas tremendis dejecit acer plus vice simplici. Anche Stra-hone nel lih. 1v. gli unisce ai Norici ed ai Vindelici, e Floro stesso: Nericis animos dabant alpes atque nives quo bellum non posset ascendere : sed omnes illius cardinis populos Brennos, Senones atque Vindelicos per privignum suum Claudium Drusum perpacavit. Venanzio Fortunato per fine, tacendo d'altri, nella vita di S. Martino: Si vacat ire viam, neque Bojarius obstat. Qua vicina sedent Breonum loca perge per alpem ec. ; le quali autorità si riportano per mostrare quanto ardua e difficil cosa sia l'indicare la precisa località delle quarantatre genti alpine ricordate dall'epigrafe del trofeo d'Augusto, di cui nella nota seguente ( Nota tratta dall' esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus).

(\*) Allorchè lessi quest' operetta, mi dolse che l'autore non avesse riportata l'epigrafe, della quale soltanto dà tredici nomi geografici. Verrà forse uguale capriccio anche ad altri; perciò la soggiungo come si reca da Plinio, giusta la correzione di Morcelli, maestro di quei che sanno.

IMPeratori , CABsari . DIVI . Filio . AUGVSTO . PONTIfici . MAZIMO . IMPeratori . XIIII. TRIBUNICIAE. POTestatis . XVII. Senatus . Populus . Que . Romanus . QVOD . EIVS . DVCTV . AVSPICIISQVE . GEN-TES . ALPINAE . OMNES . QVAE . A . MARI . SVPE-RO . AD . INFERVM . PERTINEBANT . SVB . IMPE-RIVM . Populi . Romani . REDACTAE . SVNT . TRVM-PILINI . CAMVNI . VENOSTES . VENNONETES . ISARCI. BREVNI . GENAVNES . FOCVNATES . CONSVANETES . RVCINATES . LICATES . CATENATES . AMBISVNTES . RVGVSCI . SVANETES . CALVCONES . BRIXENTES . LEPONTII . VIBERI . NANTVATES . SEDVNI . VERA-GRI . SALASSI . ACITAVONES . MEDVLLI . VCENI , CATVRIGES . BRIGIANI . SOGIONTII . BRODIONTII . MEMALONI . ADANATES . VESUBIANI . VEAMINI . TRIVLATII . EGDINI . VERGVNNI . BGVITVRI . NE-MENTYRI . ORATELLI . MERYSI . VELAVNI . SVETRI . Dal che si appara quali forono le genti alpine soggiogate dai figliastri d'Augusto, alle quali unendo l'altre quae non fuerunt ostiles, abbiam la descrizione geografica dell'Alpi da un mare all'altro, cioè da Nizza a Trieste. Non è dunque nei monti che percorre l'autore la maggior parte di queste genti, ma sì la minore, e la meno importante; ciò che mostrar potria di leggeri se qui avesse luogo. Il trofeo d'Augusto della terra di Turbia nel princi-

## Popoli Antichi.

Eccone alcuni:

208

Trumpilini Di val Trompia, nel Bresciano.

Di val Camonica, nel Bergamasco. Camuni Di Zuan, oltre il S. Gottardo. Suanetes

Vennonetes Posti al N. E. di Como da Plinio

e Tolomeo. Di Valtellina.

Di val Venosta. Venostes

Rugusci Di valdi Riasco, presso Chiavenna.

D'Arcisate, sopra Varese. Isarci

Di val di Blegno. Breuni Calucones Di val Calanca. Lepontii Di val Leventina.

Viberi -Della Briga, oltre il Sempione.

Di vall'Anzasca. Antuates

Acitavones )Di val d'Agogna, che stendeans i a principio dell' Ossola e a

o Agones Vogogna.

Oltre questi, Plinio fa menzione de Lambrati, cioè abitatori de contorni del Lambro, degli Orobi fra Como e Bergamo, e d'altri, de quali parleremo in seguito.

Ci resta ora a dare qualche idea de For-

pato di Monaco presso a Nizza, non è oggidì che un ammasso d'informi rovine. Le guerre lo han guasto in parte, e il maresciallo di Villars ne ha compiuta la distruzione. Le lettere quasi alte un piede sou gli avanzi delle parole GENTES ALPINAR e TRVM-DILINI, alle quali può aggiugnersi porzione d' una corazza di marmo incastrata in un muro presso la torre di Turbia, che appartenne forse all'anzidetto trofeo (Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus ).

Viaggio al S. Gottardo. 129

sili più importanti per bellezza, utilità e novità che trovansi se' monti de' quali s'è parlato. Delle miniere metalliche e delle varie terre e sassi già s'è indicato quanto basta. Gli altri fossili o sono gemme, o particolari cristalliz-

zazioni, o utili terre.

Fra le gemme annovereremo, 1. I rubini: alcuni sen trovarono ai tempi di Galeazzo Visconti fra val di Blegno e val Leventina, e chiamaronsi rubini di rocca nuova; se n'è pur trovato qualcheduno anche negli ultimi tempi. Qualche scrittore del secol xvi parla di carbonchi; ma probabilmente ha dato tal nome al cristallo di rocca nero. 2. V'ha dei grossi topazi. 3. Degli ammassi di giacinti, che nella cristallizzazione somigliano si granati, ma hanno proprietà elettrico-galvaniche opposte a questi; e l'analisi chimica troveravvi anche diversi i principj. 4. I granati sono frequentissimi, di colore più o men carico, ora nel quarzo, ora nello scisto lamelloso, ora nella mica argentina e verde: ve n'è di varie grossezze; ma in nessun luogo, ch'io sap-pia, si lavorano. 5. I sorli neri elettrici, o tormalline, cristallizzati in prismi a sei angoli, talora in mazzi, ma più sovente in mezzo al quarzo. 6. I sorli in tavolette; e ve n'ha dei rossi, detti sagenite, de'ranciati e d'altri colori. 7. Le cianiti, o berilli lamellosi, seno d'un azzurro pallido, cristallizzate in ta-Amoretti 9.

volette, o prismi tetraedri compressi, attaccabili dall'acciajo sulle facciate, e durissime sulle coste. 8. Parlammo già delle sappare e granatiti, che spesso trovansi miste alle cianiti. L'adularia fatta conoscere dal nostro cav. Pini, Werner la chiamò poi lunaria, perchè ha molti rapporti colla pietra di questo nome; e somiglia pure alla pietra di Labrador, se non che ha men vivi colori.

De cristalli ve n'è grandissima copia. 1. I più comuni sono cristalli di rocca. Leggesi che uno sen trovò sì grosso da doversi trasportare sur un carro; e di più, che certa vetta di monte è formata d'un sol cristallo; ma, omettendo le favole, certo è che ne nostri monti ve ne sono de grossi assai, e che da molti secoli è in fiore presso di noi l'arte di lavorare de grandi cristalli di rocca per farne scatole e altri vasi, e lampadarj e ornati d'ogni maniera. Ve n'ha de'limpidissimi, che sono i più ricercati pei lavori; ma i na-turalisti vanno in traccia non solo de'colorati in rosco, giallognolo, color di fumo e neri, ma più ancora di quelli che contengone corpi estranei, come sorli, asbesti, aghi di titano, terre e metalli, e anche gocce d'acque. Quei che credon vedervi dei corpi animali, o vegetali, s'ingannano. 2. I cristalli di feldspato opachi non erano conosciuti presso di noi prima che il cay. Pini desse una celebri-

tà a quei di Baveno e del S. Gottardo. Ve n'ha de'bianchi e dei nericci, de'carnicini e di color ruggine; e loro proprietà è l'esse-re cristallizzati in prismi quadrilateri romboidali. Trovansi in mezzo ai graniti, e sovente misti a cristalli quarzosi metallici, o sparsi d'incrostazioni metalliche. Ve n'ha degli zeolitici che da sè stessi si scompongono e cadono in finissima polvere, e chiamansi di zeolite fatiscente, o laumonite. 3. Cristalli di spato calcare semitrasparenti. 4. La pietra raggiante (rayonnante) vitrea, e quasi vitrea. 5. La tremolite comune vitrea, e asbestiforme. 6. L'asbesto e l'amianto. 7. Lo spato fluore ec. Io queste cose ho appena accennate; ma chi vuole più estese ed esatte notizie de'prodotti fossili e minerali di questi nostri monti, legga le Osservazioni Mineralogiche sulla montagna di San Gottardo del cav. Pini (1): il libretto intitolato Itinéraire du Saint Gothard. Basle 1795 (2). Manuel de la Suisse de M. Ebel, (3) e meglio ancora la Lithologie du S. Gothard del sig. di Saussure (4).

<sup>(1)</sup> Opus. Scel. Tomo IV. pag. 289. (2) Cap. XXI.

<sup>(3)</sup> Agli articoli de paesi sin qui mentovati. (4) Voyages dans les Alpes. Tom. IV. pag. 64.

### CAPO XI.

# Da Magadino a Milano per acqua.

Visitati i monti, tornando sulla sponda del lago a Magadino, il viaggiatore, se costretto non è da particolari circostanze a percorrere le sponde, il che potrà fare a cavallo, tenendosi sulla occidentale, colà s'imbarchera per venire a Sesto, o almeno a Laveno; e potrebbe anche, come vedremo, non oltrepasare Luino, ove pur troverebbe carreggiabil via sino a Milano.

Da Magalino partendo, vedrebbesi a sinistra Vira, S. Nazzaro, S. Abbondio, Seriano e Pino; fra i quali due ultimi paesi sono i confini della Repubblica Svizzera, che sull'opposta sponda giungono al sud di Brissago. Vedrà poi Bassano, Musignano, Campagnano, e i due Maccagni divisi dal torrente Iona, de quali parteremo al Capo XV. Questo torrente forma la valle Vedasca, in cui sono vari paesi, cioè Garabiolo, Veto, Tronsiano e Campagnano, risguardanti il lago, o vari altri nell'interno. V'è pur li presso la valle di Dumensa, che chiamavasi una volta il Consiglio Maggiore.

Dei paesi che stanno sull'opposta sponda da Locarno a Canobbio parlammo. Parleremo poi di quello che vedesi da Luino a Laveno, e da Canobbio ad Intra. L'unita Carta basta intanto per indicare al viaggistore i paesi che vede sulle due sponde; e indicammo già al Capo III quali paesi veggonsi da Laveno a Sesto.

Da questo paese il viaggiatore che ha bisogno o desidera di fare risparmio, e l'osservatore preseriranno nel ritorno a Milano il venir pel Ticino e pel Naviglio, anzichè per terra. Da qui ogni mattina partono per Milano, e talor anco per Pavia, barche cariche di merci. Queste riduconsi generalmente a legna, sassi, carbone, calcina, pelli e manifatture de paesi lacuali, e alcune merci provenienti dalla Germania. Chi confrontasse i libri attuali della dogana di Sesto con quello che riporta il Morigia nell'ultima pagina del suo libro (Nobiltà del Lago Maggiore), troverebbe che molto più ritraeva Milano dal lago due secoli fa, che adesso Rare sono le barche che portino soltanto de passaggieri, nè economica cosa sarebbe il prendere una barca a questo solo oggetto. Il trasporto del carico d'un barcone costa ora, per la carezza di tutti i generi, quasi il doppio di quello che pagavasi dianzi: quindi è che molto legname vien colle zattere, e con esse maggiori cose venir potrebbero, se il monopolio o'l cattivo calcolo talora non s'opponessero all'evidenza del vantaggio. Certo è che il Ticino due mila anni fa portò su zattere e tragittò gli elefanti d'Amnibale sotto Somma, come dicemmo; e che sulle zattere trasportansi per l'Adige, pel Brenta e per gli altri a noi non lontani fumi, moltissime merci d'ogni maniera.

Quantunque più sicura d'ogni barca sia la sattera, pur non consiglierei mai il viaggiatore ad imbarcarvisi, perchè riuseir dee troppo disagiata. Sceglier potrà la barca che parragli più comoda, e dovrà informarsi a qual ora sia per partire; poichè fissata è l'ora della partenza d'ognuna in modo che la susseguente non possa raggiugner mai la precedente: il che non sarebbe senza evidentissimo pericolo di sfasciarla e affondarla. Vero è però che barcajuoli hanno all'uopo il modo di rallentare il corso della barca, se temono che troppo vicina sia a quella che la precede.

Partesi da Sesto, e per breve tratto vassi con qualche lentezza. Molti congegni pescherecci ingombrano alquanto la navigazione, ma sono di grandissimo profitto. Differenti peci vi si prendono nelle diverse stagioni, e di essi parleremo più sotto, annoverando i pesci del Lario, che poco differiscono da

quei del Verbano.

Il Ticino, come tutti gli altri fiumi che hanno molto pendio, or trovasi ristretto fra due alte sponde in letto angusto, ora s'aggira in un largo piano, dopo di cui nuovamen-

te ristrignesi; dal che rilevasi che altri laghi inferiori formava, de'quali ha rotta la chiusa. Ove corre ristretto, corre anche rapido pel molto pendio; e tai luoghi diconsi rapide • rabbie. Una di tali rabbie si passa sotto Some ma in un sito ove dicesi il Pan-perduto, poco sotto la foce del torrente Strona. Vedesi che ivi si è cominciato a scavare un canale con cui condurre l'acqua ad irrigare la brughiera, e a facilitare la navigazione. In queste rabbie, se v'è qualche rischio, egli è quando l'acqua è si poca che la barca tocca il fondo: e certamente non sarebbe senza un presente pericolo di naufragio qualora urtasse nella punta di qualche scoglio. Di questi ve n'ha parecchi; e taluno forma tal vortice che sarebbe pericoloso l'andarvi sopra, ma facilmente s'evita. Ove il Ticino in due o più rami dividesi, il barcaiuolo sceglie sempre il più opportuno, nel che è guidato dalla cotidiana osservazione; poichè non molti sono i piloti, detti Paroni, e di essi il proprietario della barca dee necessariamente valersi. Il principale e più abile guida la barca finchè giugne all'ingresso del canale, dopo d'aver passata la sassosa sponda, artefatta ad oggetto d'introdurvi l'acqua, e sen torna a casa: il secondo la regge sin al disotto di Robecco, ove l'acqua perduta ha quasi del tutto la rapidità del suo corso; e'l terzo la guida a Milano.

136 Lignite, Oro nell'Arena.

La riva del Ticino è formata pur essa di ghiaja a vari strati, ne quali si veggono dei massi grandissimi di granito, di selce e d'altre dure pietre, frammezzati da strati d'arena, di piccola ghiaja, e talor di terra. V'è pur molto e bianchissimo quarzo; e fin qui vengono a provvedersene i Veneziani per le loro fabbriche di cristalli e di terre cotte.

Dopo un viaggio di ben trenta miglia, che fassi in brevissimo tempo, or minore or maggiore secondo che scarseggia o abbonda l'acqua, ma non mai al di là di quattro ore, si giunge sotto Tornamento alla così detta Cassa della Camera. Ivi, come s'è detto, si toglie al Ticino gran parte dell'acqua sua per formarne il Naviglio grande. Il resto continua pur navigabile sin a Pavia e al Po, e va con questo al mare. Egli è navigando sul Ticino a Pavia che vedonsi nell'alta sua sponda fra Besate e la Zelada moltiplici ed alti strati di sostanza combustibile, cioè di lignite, frammezzati da strati di ghiaja e d'arena anrifera, e sparsi sen vedono de'grossi pezzi sulla ghiaja del fiume ove raccolgonsi (\*).

<sup>(\*)</sup> In questa lignite riconosconsi molti tronchi di pino, e persino degli strobili. Fra que tronchi ne ho trovato alcuno polarizzato, e perciò fulminato. Esso stava 140 piedi sotto la superficie del suolo, entro cui il Ticino si è scavato l'alveo. Sembra dunque che sia stato sepolto quando il Ticino, spezzando

Poichè il Ticino esce da profondo lago, e altronde le arene sue hanno dell'oro in pagliuzze, che raccolgonsi con vantaggio al disopra e al disotto di Pavia, e sulla sponda del Po medesimo, alcuni immaginarono che quest'oro venisse da' monti, ove ne sono le miniere, come superiormente osservammo, e vi fosse stato trasportato prima della formazione de' laghi, nel fondo de'quali ora precipiterebbe, se p. e. l'Anza, l'Ovesca e la Toa ne portassero ancora. Ma altri, e fra questi il ch. nostro sig. cav. Bossi (1), osservano che noi non abbiamo nelle miniere nostre oro nativo, qual è quello delle pagliuzze d'oro esistenti fra le arene, ma bensì oro larvato, cioè mineralizzato con altre sostanze: e che ben è più naturale che tali pagliuzze sieno state sparse fra le arene originariamente, o venute sieno da miniere e monti che or più non esistono. Il mezzo d'estrarre tali pagliuzze dall'arena non è, com'egli osserva, il più opportuno; e converrebbe adottare quello degli Zingari d'Ongheria, che consiste in una tavola, la quale ha per traverso 24 scanalature profonde circa mezzo pollice. Tengono

il monte che univa la sponda d'Arona a quella d'Angera, s'aprì per quella via la strada. Che rimote epoche!

(\*) Mémoires de l'Acad. royale des Sciences etc. de Turin, pour les années XII et XIII. Prem. Parb à la fin. la tavola inclinata dai 3o ai 35 gradi metton la sabbia aurifera nella prima scanalatura, e gettandovi su molt'acqua, fanno che lasabbia quarzosa e tonda cada con essa, e le pagliuzze restino nelle scanalature con poca sabbia, che separano poi in una specie di catino di legno che ha un rialzo in mezzo; e mescendovi dell'acqua con opportuno moto, fanno sì che l'oro rimane quasi puro da un lato. L'oro che nelle arene del Ticino (\*) e del Po si raccoglie, non è affatto puro, ma v'è mista un'altra sostanza insolubile, che potrebb'essere l'elettro degli antichi, e secondo il P. Cortinosis (1), il platino moderno. Fra quelle arene se ne veggono talora delle vivamente colorate; e queste contengono de' microscopici giacinti, topazi, smeraldi e granati.

Il Naviglio grande su scavato circa l'anno 1177, quando ebber sine le ruinose guerre civili, e respirò la Lombardia e l'Italia. A principio non si ebbe in mira che l'irrigazione. Quindi si pensò a rendere stabile l'imboccatura del nuovo canale mediante tal riparo, che tuttavia sussiste, per cui il Ticino

. (1) Sull' Elettro degli anticht, Op. Sc. T. XIII. p. 217.

<sup>. (\*)</sup> L'oro di pesca del Ticino, sciolto coll' acqua regia, lascia un residuo nero insolubile. Strebbe mai questo l' Onnio e l'Iridio, nuovi metalli?

non può cangiar alveo, e tal imbrigliatura per cui nè troppo s'abbassi e lasci a secce il canale, nè troppo sollevato sia e interrompa la navigazione verso Pavia e'l mare, a cui s'avvia men rapido; poichè dalla Casa della Camera all'imboccatura del Ticino in Po. tre miglia sotto Pavia, la discesa e di braccia 155 (circa 284 piedi), e di la al mare, quantunque lunghissimo sia il tratto, non ve

n'ha che 105 (1).

· Nel succennato secolo xII le acque del Naviglio non furono condotte che ad Abbiategrasso, daddove spandeansi poi sulle campagne pavesi. Dopo la metà del secolo xiii se ne continuò l'alveo sino a Milano, e quindi si cominciò a navigare. Non contenti i Milanesi d'aver condotta l'acqua del Ticino presso la città, vollero che le barche navigassero per la fossa che la circondava (nel luogo stesso ove dopo tre secoli si fece correre, e corre tuttavia il Naviglio picciolo), e l'ottennero medianti le conche; delle quali si fa menzione nelle carte del 1555: onde non sen può attribuire l'invenzione a Leonardo da Vinci (siccome da molti s'è scritto), il quale non fu chiamato a Milano se non molto dopo tal epoca.

Alla Casa della Camera s'entra nel Naviglio; il che si fa colle debite precauzioni,

<sup>(1)</sup> V. Pini Elev de'monti della Lombardia Opusc. Scelti, Tom. IV. pag. 289.

140 Naviglio di Bereguardo.

acciò la corrente non getti e rovesci la barca contro la sassosa sponda, o malgrado ogni sforzo la trasporti a Pavia, il che pure qualche volta avviene nelle grandi escrescenze. Viensi a Turbigo, a Castelletto di Cugionno, indi a Buffalora, ove chi teme di annojarsi in barca, può valersi della posta e venire a Milano, passando per Maggenta, Sedriano, S. Pietro all'Olmo e le Cassine d'Olona.

Continuando il viaggio per acqua, verrà a Robecco (ove sono le ville Biglia e Albani, e un imperfetto palazzo Archinto), sotto di cui sensibilmente diminuisce, come dicemmo, il corso dell'acqua. A Castelletto vedrà dividersi il canale, che va in parte verso Abbiategrasso, e di là a Bereguardo medianti molti sostegni. Poco lungi dal Ticino è Bereguardo, e ivi dal fiume trasportansi su carri molte mercanzie destinate a Mil no, che perciò ivi nuovamente s'imbarcano. Questi trasporti fra poco più non farannosi, essendo omai perfezionato il canal navigabile da Pavia a Milano. La valle di Ticino è importante non meno pei prati e per le risaie, che pe boschi, e può trarvisi anche gran vantag-gio dalle molte torbiere. Da Castelletto viensi a Gaggiano, a Corsico e a Milano. Corsico è uno de'luoghi ove stanno i più ricchi magazzini di formaggio. Da Gaggiano vassi

Naviglio di Bereguardo.

141
alla Motta Visconti, paese noto per antiche
battaglie, passando per Rosate e Casorate.
Più in su v'è Fallavecchia e Morimondo e
Ozzeno, ove la valle del Ticino è caccia riservata al Sovrano. Di là, per breve e comoda strada, si va a Vigevano oltre Ticino.

Cammin facendo vedesi da quante bocche a sinistra, e molto più a destra, s'estragga acqua per l'irrigazione; e l'osservatore che vorrà esaminare le bocche d'estrazione, vedrà con qual artifizio son fatte, sì per aprir-le e chiuderle con chiave a misura dei diritti d'ogni Utente, sì perchè la stessa sempre sia la quantità che sen estrae, nulla o ben poco alterata dal crescere o diminuire dell'acqua nel canale. Quindi egli vedrà quasi tutti ridotti a prati e a risaie i fondi limitrofi.

Da Buffallora a Sedriano . Posta 1.
Da Sedriano a Milano . . . . . 1 1/2

#### CAPO XII.

Da Varese a Milano per Saronno.

Ai Capi I e III s'indicò la strada da Milano a Varesc, che è la più comoda. Un'altra ve n'ha più breve, e forse più divertente, per cui tornar si potrebbe da Varese a Milano.

Poco lungi da Varese, se si piega a destra, si piglia la via di Schianno. Si passa pres-

so un'altura, ove dicesi che anticamente sos un'altura, ove dicesi che anticamente sos e il tempio della Dea Lucus: deità poco nota (\*). Schianno, che nell'ottavo secolo chiamavasi Sclannus, ora ha pochi avanzi di vetusta. Di la si discende all'Olona al sud della salita della Marcolina L'amatore di pittura salirà a Morazzone a vedere i bei freschi nella casa che su del Mazzucchelli, detto il Morazzone dal nome della sua patria.

Proseguendo il viaggio per la diritta via, ultimamente riattata, verrà a Bizzozzero, e discenderà indi, dopo una lunga ma comoda discesa, al fiume Olona, che sur un ponte si tragitta. Si oltrepassa pure il torrente Quadrona, per lo più arido, e che, come vari altri torrenti de quali parleremo, anche quando è rigonfio, perde le acque e 'l nome nelle sottoposte brughiere. Si risale la sinistra sponda, e non senza maraviglia vassi sempre osservando come si ampio e sì profondo letto

<sup>(\*)</sup> Non è poco nota agli antichi questa deità, ma ignoiissima. Bensì famoso è il passo dello scoliaste di Omero, che ogni luogo il qual abbia alberi e fonti, e sia sucro agli dei, chiamasi Luco; così quello di Servio. Lucum numquam ponit (Virgilius) sine religione; nam in ipsis habitant manes piorum qui Lares viales sunt. L'altura quindi di che si parla fu un losco sacro, di cui il Concilio di Fianfort dell'anno 794 prescrive de arboribus et Lucis destrucndis canonica observetur auctoritas (Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott. Gio Labus).

V. Seprio, Tradate, Mozzate. 143 siasi scavato l'Olona, nella cui valle sono rimarchevoli tre piani che dimostrano quante volte abbassato siasi l'alveo del fiume. Stanno a sinistra Vedano, e i due Venegoni, ove vuolsi che si celebrassero le pugne di Venere (Veneris Agones). Si tragitta il torrente Rabaù, e si giugne a Tradate. Vedonsi a destra Lozza, Castiglione (\*) Gornate e Castelseprio. Il fondo di quei colli è tutto dighiaja o di breccia, ma esternamente v'ha de gran massi di granito e di scisto d'ogni maniera.

(\*) Questa terra merita d'essere visitata dal dilettante dell'arti belle e della venerabile antichità. Chi da Varese viene a Tradate, sulla diritta vede non lungi la rocca di Castiglione e la chiesa di M. V. fabbricatavi già dal Cardinal Branda, le cui spoglie mortali in essa riposano. Sulla porta del tempio vi ha un basso rilievo di antico ma plausi il intaglio. Il sarcofago del Cardinale, quivi morto di novant'anni nel 1443, lavoro è miral ile di Corrado Griffi. Nella contigua canonica vi è nel cortile un' urnetta con antica iscrizione; e presso al portico, ch' offre la veduta l'ellissima dell'Olona romoreggiante che al piè le serpeggia, vuol ricercarsi la cappella del Cardinal Branda suddetto, la qual è dipinta da pennello eccellente, e con maniera si buona che par opera Leonardesca. Le testine degli angioletti e le donne sono si nobili e belle, che copiate direbbonsi in paradiso. Peccato che il tempo le vada divorando! Entro la terra vi è la chiesa di S. Michele, che ai lati della porta maggiore ha le due statue colossali ad alto rilievo, di S. Cristoforo e S. Antonio ( Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott-Gio. Labus).

144 Da Varese a Milano. Dalla strada, per cui si risale dall' Olona, Vassi a Vedano.

Castelseprio è pacse importante per gli antiquari. Era qui l'antico Insubrium, detto poi Subrium o Seprium, cioè le prime abitazioni degl'Insubri o Umbri inferiori, indi de' Galli. Qui, o nel vicino Viseprio, si ravvisa quel vicus di cui parla Polibio. Molti vetusti monumenti tuttavia vi sono, e narra Bonaventura Castiglioni (1), che a' suoi tempi parea di veder in que contorni le ruine d'un'immensa città: e difatti le Carte de'bassi tempi rammentano più volte la città di Seprio (2). Egli vi trovò delle iscrizioni, che riputò etrusche, oltre molte romane, che nel libro suo riferisce. Ne'tempi bassi gli abitatori di que contorni formavano una popolazione che era sovente in guerra coi vicini; cosicchè Ottone Visconti, chenemico sempre ebbe quel paese, decretò che dovesse atterrarsi, nè riedificarsi mai più potesse (\*).

(2) Cod. Diplomatico de' secoli vill e 1x. pag.

115, ec.

(\*) L'opinione che Viseprio sia come la matrice
degli antichissimi Insubri, e detto da prima Insubrium, poi Subrium o Seprium, ha ferme radici nei
milancsi antiquari. Nulla di meno più ci capacita
l'altra, che deriva cotesto nome da Vicus Severi,
il quale ci sembra più analogo a Vico Seprio o

<sup>(1)</sup> Gallorum Insubrum antiquae sedes. Bergom. 1593 pag. 16. Guid. Ferrarii. Op. T. IV. Diss. XI.

Appiè d'ameni colli, su cui sono edificate belle e signorili ville, sta Tradate, grosso borgo. Ivi nella chiesa di S. Bartolommeo è l'urna di Valperto, lavoro romano, pubblicata da Giulini (1). Viensi da Tradate alle terre di Abiate Guazzone, di Locate, di Carbonate e di Mozzate. In questi contorni trovasi della buon' argilla assai refrattaria. Industriosa e di molto prodotto è in queste campagne la coltivazione del grano, delle viti e de gelsi. Sarebbe solo desiderabile che vi s'introducesse maggior pascolo, e per esso maggior bestiame, che copia d'ingrasso e

Viseprio, e non ha guari fu quivi appunto sco perta un'ara votiva che di un Severo favella, dal quale potria procedere. Checchè ne sia delle tante e belle cose vedute dal Castiglioni, non ha oggidi traccia alcuna. Gli avanza iccì d'un'antica chiesuola furono distrutti nel 1810, e dalle rovine di essa si ebbero alcuni monumenti che fortunatamente ricoveraronsi nel vicino Gornate inferiore entro il giardino del sig. Ignazio Parrochetti, che suol mostrarli cortesemente a chi ne va in traccia. Il dilettante antiquario vedrà quivi due fregi marmorei di ordine dorico con simpuli e patere che forse appartennero a un' edicola gentilesca; vedrà due tronchi di statue municipali togate, e diverse iscrizioni, fra le quali le dué seguenti non ancora stampate:

Dis Manibus APRIONIS TERTVLLI FILI

Dis Manibus CRESCENTIONIS TERTVLLI . MARCI COESI. FILI

( Nota tratta dall'esemplare postillato dal' sig. dott. Labus ).

(1) Tom. II. pag. 343.

Amoretti

10

Vedesi tosto il Castello di Cislago de' sigga di Castelbarco, chiamato così probabilmente per riguardo al lago di Varese, anzichè ad altri laghi, sebbene nelle Carte del medio evo trovisi nominato Cistellacum; e si giun-

ge a Saronno.

Gresso borgo è Saronno, ove, o pel rinfresco de cavalli, o per cambiarli alla posta, convien fermarsi presso la chiesa della B. V., che merita d'esser visitata dall'amatore delle belle arti. Di Pellegrino Pellegrini, detto Tibaldi, è il disegno: d'insigni pennelli son le pitture; e i suoi più bei lavori ivi lasciò Bernardino Luino, il migliore imitatore di Leonardo. Vedesi il suo ritratto nel vecchio che sta nel primo quadro dalla parte dell'epistola (\*). Chi amasse vedere la villa Litta di

rate le dipinture bellissime di Luino, vorrà veder au-

<sup>(1)</sup> Castiglioni. Viaggi negli Stati Uniti dell'America Settentr. — Atti della Società Patrio-tica di Milano. Tom. III. pag. LIX. (\*) Chi riposatosi, e veduta la chiesa, e ammi-

Saronno, Castellazzo.

Leinate, di cui parlammo alla pag. 4, da qui potrebbe andarvi passando presso Origgio, ove ben situato palazzo hanno i Borromei. Da Leinate poi tornasi sulla strada maestra

per lo stradone orientale rimpetto a Garba-

gnate.

Ma per la strada comune viensi da Saronno a Caronno; vedesi a sinistra Garbagnate, e quindi la rinomata villa di Castellazzo, che appartiene ora ai Busca. Essa è magnifica, ma nell'antica maniera. Ivi pur si veggono de'buoni quadri, e de'bei bassi rilievi in marmo rappresentanti parte della storia del cav. Gastone di Foix, al cui sepolcro serviano. Tanto belli trovo il Vasari quei lavori, ch'ebbe a dire che pareano lavorati in cera.

che il vicino Saronno, si scontrerà nell'angolo esterno a tramontana della chiesa di S. Francesco rasente il suolo, in questa iscrizione, consunta in parte dal tempo, che crediamo non mai stampata.

## Quintus CASSIVS MERCATOR

#### dEIS . DEABUS

Deis per diis è pure in lapide gruteriana (62.8) veduta già dallo Smezio, e Certis deis disse Livio; anzi Plauto omnes mortales deis sunt freti. Per es-si poi uniti alle dee credean venerare i gentili le divinità tutte protettrici della campagna, come può impararsi da Servio sopra quel di Virgilio dique deaeque onnes, studium quibus arva tueri (Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott. Gio-Labus ).

anziche in marmo (\*). V'è pur un'antica rappezzata statua di Pompeo, portata da Roma, che dicono esser quella presso cui fu trucidato Cesare (\*\*). Viensi a Bollate, a Mu-

(\*) I bassi rilievi appartenenti al sepolcro di Gaston di Fois, ch' erano già nell'atterratasi vecchia shiesa di S. Marta in Milano, son opera maravigliosa di Francesco Busti, detto il Bambaja, che stavali lavorando nel 1523, come afferma il Cessiano ne' suoi commentari, a Vitruvio. Altri pezzi sono nella Galleria annessa alla Biblioteca Ambrosiana, altri in quella di Brera. Se qui alcuni non aono ancor terminati, ciò è perchè l'opera fu sospesa, allorchè Milano passò dal dominio francese a quello di Francesco Siorza (Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus).

(°\*) A piè della statua colossale, che non è già quella presso cui fu C. Cesare trucidato, vi ha un'epigrafe molto bella, la quale al primo sguardo vede à la antiquario non essere antica. E' dessa copiata da

Paniquand non esset and to describe the phinio, e dees legger cosh:

@ waeus . Pompeivs . Gnei . Filius magnys . Im
merator . Bello . XXX . Annorym . Confecto .

Evsis . Evgatis . Occisis . In . Deditionem .

Acceptis . Hominum . Centies . Vicies . Samel .

Gentenis . Laxaiii . M . ( 12,183,000 ) De
Pressis . Avt . Captis . Mavibys . Decalvi. (746)

Orpidis . Castellis . Morrymi . (1538 ) in .

Midem . Receptis . Terris . A . Moeoti . Lacv .

AD . RVRVM . Mare . SVBAUTIS . CVM . ORAM .

MARKIMAM . A . PRAEDOMBYS . LWERASSET . ET .

EMPERIUM . Fopulo . Romano . RESTITVISSET . EE .

ASSA . RONTO . ARMENIA . PAPBLAGONIA . CAPPADOCIA .

Da Varese a Lugano. 149 socco, alla Cagnola, a Milano. Nell'avvicinarsi alla città, più frequente diviene l'irrigazione pe'fontanili, cioè sorgenti, delle quali parlammo alla pag. 2.

Da Varese a Saronno . . Poste 2.
Da Saronno a Milano . . Poste 2.

#### CAPO XIII.

Da Varese a Lugano per Porto di Morcotte.

Chi dalle Isole Borromee vuol andare a Lugano per vedere i tre Laghi, ha più strade Si può andare in barca a Luino, e di la per comoda via, malgrado la considerevole salita a Ponte di Tresa, ove s'imbarca, o monta in vettura, se ivi la trova. Si può con più breve navigazione andare a Laveno, daddove si va a Varese, e di la a Porto di Morcotte, ove s'imbarca. Se vuolsi anche evitare il la-

CILICIA . SYRIA . SCYTIS . IVDAEIS . ALBANIS .
IBERIA . ISSYLA . CRETA . BASTERNIS . ET . SVPER .
BAEC . DE . REGIBVS . MITHRIDATE . ATQVE .
TIGRANE . TRIVMPHAVIT .

Vinta l'Affrica, fu Pompeo salutato Magno da Silla; e compiuta la Mitridatica e la Piratica guerra che durarono trent'anni, come dicesi nell'iscrizione, o quaranta, come leggesi in Floro, consecrò un tempio a Minerva, attribuendo al favor degli dei e al valor della patria tutto il merito delle riportate vittorie (Nota tratta dall'esemplare postillato dal sigdott. Gio. Labus).

go, si va per la Valcuvia e la Valgana al mentovato Ponte di Tresa.

La via da Varese a Porto è assai più breve e comoda per chi non teme il traverso di otto miglia di lago. Da Varese partendo per Biumo, popolato sobborgo, e percorrendo delle ineguali ma ben coltivate campagne, si discende per una ripida costa, non senza ragione detta Costa mala; si tragitta l'Olona, ch'è poco più d'un ruscello, ove colle acque sue irriga de' bei prati; viensi sotto la chiesa di S. Fermo, e di là, costeggiando il monte, a Induno, da dove si sale a Frascarolo, di cui parleremo. La via di Porto passa in mezzo a Índuno, e conduce ad Arcisate, in cui altri ravvisano Ara Caesaris, ed altri Arx Isarcorum. In un colle posto sopra Arcisate, detto il Sepolero de Romani, furono trovate molte urne, armi antiche e monete. I monti da ambo i lati son calcarei, e sen ricava molta calce. A Bisuschio (Bisustum), bella delizia de' sigg. Cicogna, il palazzo è ammirevole per le antiche pitture a fresco degli scolari de Campi. Il giardino è veramente inglese, fatto tale dalla natura secondata dall'arte. Il monte è calcare, ma al basso ha qualche strato di bianca argilla. I massi enormi di granito e di porfido che trovansi lungo la via, son pur essi testimonio dell'antica esistenza, e del distruggimento della cresta granitosa e porfiritica di que'monti. Si ha in faccia S. Elia, il bel borgo di Vigiù, e la cava del sasso arenoso, di cui il palazzo Cicogna mostra non petersi interamente fidare, poichè le colonne dopo tre secoli si sono perpendicolarmente divise, e convenne cangiarle. Indi si passa sotto Besano, e s'arriva a Porto, che da Varese dista sette miglia. Sopra Besano evvi una miniera di

piombo.

La chiesa di S. Giovanni di Besano dicesi fondata dalla Regina Teodolinda. Di Vigiù, che vedesi in alto alla destra, alcuni derivano il nome da Vicus Julii; e qualche fondamento di tal etimologia trovano nel vicino Stabio, che probabilmente era una stazione (Stabulum) della cavalleria di Giulio Cesare. Presso Stabio vi sono alcune sorgenti d'acqua epatica fredda, la quale, secondo l'analisi fattane, è perfettamente satura d'aria epatica (gas idrogeno solforato), e contiene picciola dose di sal marino calcare. Potrebbono quelle vene riunirsi in una sola; ma, poichè vengono per via sotterranea dal nord-ovest, presso la chiesa di S. Pedrino, ove sono a poca profondità, converrebbe colà fare uno stabilimento per le acque e pe' fanghi, che per la vicinanza gioverebbe a Milano, a Como e a Varese. In un angolo esterno della chiesa summentovata v'è un'urna con bella iscrizione di C. Virio Vero e con elegantissimo fregio in bianco marmo, la quale starebbe meglio in più sicuro luogo (\*). Grosso borgo popolato e ricco è Vigiù, non tanto per la coltivazione quanto pe lavori in mar-

(\*) L'epigrafe, che il Grutero pone a Senaco, il Muratori a Mileno e il Donati a Cremona, dice così: Vivus. Vecit. Caius. Virivs. Vervs. (ex tribu) evefentina. (domo) mediolano. VI. VIR. IVwior. Pontifex. et. decvrio. Item. Manievs.
Filiorum. Svorym. caio. Virio. Verano. et.
Viriae. Cai. Filiae. Verae. QVI. Vixervut.
Annos. Ovinos. denos.

Chi dilettasi delle parrie memorie vedrà con piacere qui ricordata una delle più illustri ed antiche famiglie della provincia. Caio Virio Vero cittadino romano fu Magistrato municipale, indi Pontefice, poi Decurione, ciò che vuol dir Senatore, e ascritt to al grado, all' ordine amplissimo, nobilissimo, santissimo, come diceasi, del Municipio o della Colonia. In esso non ammetteansi che le persone per cento mila nummi di censo, o per ampio commercio, o per arti belle o per sommi meriti più ragguardevoli. Viria Vera sua figlia, che qui vediam morta col fratello Verano di quindici anni, è forse la stessa che in marmo di Monza appare sposa di Caio Giulio Primigenio, il quale volle anch'egli onorarla nel proprio epitaffio. Potremmo accennare Caio Virio Birrone quartumviro in Milano, Caio Virio Terenziano Seviro in Como, Caio Virio Sabino veterano e custode anch' esso in Como dell'armeria della XIV legione Marcia Vittrice, e Viria Marcella e Viria Candida ed altri; ma ciò basta, ci pare, per ravvisar l'importanza del marmo accennato (Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus).

mo e in altri sassi. Il curioso colassù salendo vedrà alcune cave del mentovato sasso. arenario, da cui molto sen trae per edifizj e per ornati. V'è pur non lungi una cava di calcedonio, di cui non si fa altr'uso che di pestarlo, e ridurlo in arena, sostituendol così all'arena di quarzo che manca, per segare i marmi, ai quali ivi si dà altresi il primo pulimento con altra dura pietra arenosa e ferrigna, detta roda. Ne' vicini villaggi di Saltrio, Arso e Besascio hannovi cave di marmo variegato-rosso con corpi marini, generalmente del genere delle came. Vi sono pure delle lenticolari e grosse ammoniti, e si è trovato sopra Tramona in mezzo al calcare un serpente o anguilla acchiocciolata di sostanza selciesa, che pnò servire d'argomento all' opinione di chi sostiene che i corpi selciosi tondeggianti in mezzo al calcare debbansi a un voto lasciato da animali ivi intormentitisi e distrutti, o vero da frutti, occupato poi da filtrazioni selciose. Questi corpi tondeggianti sono qui frequenti. Presso Saltrio v'è pur un sasso biancastro di fino impasto, e durevole: fra il primo e 'l secondo v'è del marmo majolica simile a quello di Gavirate, e n'è probabilmente una continuazione: e presso al terzo v'ha della manganese, nello scoglio di calcedonio che incontrasi sulla strada da Besascio a Clivio; e vedesi specialmente presso

la così detta Fontana di Mercurio (\*). V'ha degli scarpellini in copia n' mentovati paesi, ma ve n'ha molto più in Vigiù, ove marmi d'ogni maniera si lavorano con grandissima maestria.

Mentre la strada discende al lago verso il nord, vedesi una valle che manda le sue acque al sud. Siccome molto grande non è qui il declivio verso il lago, è stato fatto il progetto di scavare presso a Porto un canale, e sin qui protraendolo all'occidente del monticello su cui è la chiesuola di S. Giovanni, far sì che le acque sovrabbondanti del lago di Lugano, anzichè scaricarsi tutte nel lago Maggiore per la Tresa, di cui parleremo, portinsi in parte nel letto dell'Olona, e sostengansi ad innaf-

(\*) A Ligornetto, paesuccio sotto la fontana di Mercurio, che tuttavia gli somministra l'acqua, v'era la seguente iscrizione, ora smarritasi. Oldelli Diz. degli uomini illustri del Canton Ticino. Pag. 73.

#### MERCVRIO V. S. L. M. C. CAPPELLINUS SORA (a).

Quel calcedonio ha talora belle dendriti di man-

ganese (Postilla dell' autore).

(a) Quest'epigrafe si ha così nel Grutero, (52.3) che l'ebbe dal Pighio. Forse nel marmo leggessi Caius CAPELLIVS O CAPELLIMIVS, tale per lo più essendo la desinenza de' nomi romani. Le sigle votuns solvit. Libens. Merito. son comunissime, nè han mestieri di spiegazione (Nota tratta dall' esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus).

fiare le già mentovate brughiere. Se l'altezza del cavo, che dovrebbe farsi, sia combinabile per la spesa co' vantaggi che sen ritrarrebbono, noi nol giudicheremo. Alcuni opinano che meglio converrebbe un cavo sotterraneo. Certo è che difficilmente tal canale sarebbe navigabile, essendo il lago di Lugano circa 124

piedi più alto del lago Maggiore.

A sinistra s'hail Deserto, dianzi l'Eremo de Carmelitani scalzi, ora ricovero autunnale delle pecore a lana fina introdottesi in que' monti. A destra v'è la chiesa di S. Giorgio, ove visse romito il B. Manfredi, e nel monte vi sono indizi di carbon fossile in due luoghi, cioè in alto fra sottili strati di scisto marnoso, e abbasso di scisto calcare bituminoso presso Riva. V'è una miniera di pirite aurifera in alto, e di piombo al basso. Il nocciolo del monte è di scisto argilloso, ma il cappello è calcare.

A Porto, che dicesi Porto di Morcò per' distinguerlo da altro Porto sul lago Maggiore, cercasi la barca per Lugano, e prendesi la direzione alla punta, su cui sta la terra di Morcò o Morcotte, e sovra questa il Vico, che dicesi patria di certo Papa Aniceto. Si va quindi direttamente a Lugano, lasciando a destra Brusinsizio, il seno ove stanno Riva e Codilago, di cui parleremo, Melano, Maroggia, Biscione, Campione, e'l ramo di

Campione, Lugano.

Porlezza. Si ha a sinistra Melide, e bellissima scena teatrale si gode quando si giugne in faccia di Lugano. Ne vicini monti il ch. Lomanon credè vedere delle lave; ma poi si conobbe non altro essere che trappo.

Costeggiando fra Melano e Maroggia, veggonsi in alto delle aperture cavernose, ov è tradizione che altre volte alcuni scellerati impunemente abitassero. L'alta vetta dicesi Monte Generoso, o Geroso, ove gli erborizzatori fanno già da molti secoli ampia raccolta d'erbe farmaceutiche (1).

(1) Ecco una nota delle specie più rimarchevoliesservate nel monte Generoso.

Anemone narcissiflora. apiifolio.

Dentaria digitata. Lamark pinnata Lam.

Cineraria aurantiaca. integrifolia.

campestris.

Betula ovata. Potentilla Hohenvartii.

Devest. aurea.

Ligusticum peloponense. Hemerocalis liliastrum.

Viola lactea. biflora.

Scorzonera humilis. Corydalis lutea. Ranunculus platanifolius.

Thora.

Achillea magna.

Draba stellaris. Arabis alpina. Veronica apylla.

bellidioides. Orchis pallens.

nigra. Helianthemum obscurums

Astrantia maior. minor.

Trifolium alpinum. Phyteuma Schentzeri. Halleri. Villars.

Agrostema flos jovis. Phleum alpinum. Veratrum nigrum. Cnicus ochrolenens Hieracium villosum.

amplexicaule. montanum. Scopoli.

Que'sassi in alto son tutti calcari; e que esservisi che un altissimo strato calcare ignudo a quella elevazione corona tutti i monti posti al sud, dal lago Maggiore sino all'estremità del lago di Lecco: e frequenti in esso son la caverne, come vedremo. Il calcare però posa sul granitoso, porfivitico, o scistoso; e sotto questo v'è sovente l'argilla. Il colle posto fra Maroggia e Campione è porfiritico, mancandoli superiormente la parte calcare. Sarebbe mai questa precipitata nel lago che ivi ha sì poco fondo?

Sopra Campione in alto nel tenere d'Arogno vedonsi numerosi strati di carbon fossile d'ottima qualità, di cui s'è intrapreso, ma, per mancanza di mezzi, non continuato le ecavo. Lo strato più alto è di oltre mezzo metro: ma è probabile che gli strati bituminosi pervengano sin ove il calcare confina col porfido, e che ivi sieno più grossi. Molta è l'estensione loro dal nord al sud. Il porfido è qui talora internamente nero e vitreo, come quello di Grantola, di cui si parlerà.

Achillea Clavennae-Gentiana purpureaverualutea. Draba alpina.

Festuca flavescens. Fillars
Hieracium montanum.
Wild.
Sabularia alpina.
Primula suaveoleus. Ber-

talani

Di porfido, che altri crede meglio detto granito porfido, è tutto il monte che sta fra Morcotte e Melide. Questo pacse è la patria del cel. architetto Fontana, che tante prove del suo ingegno ha date in Roma. Il piano di Melide è un fenomeno un po raro, poichè nè v'è al di sopra un torrente o fiume che vi porti quanto strascina dal monte, nè v'è opposto angolo rientrante, con cui spieghe-rebbesi la punta formata da quella forza d'ac-que che scavò il lago. Questo tra Melide e Biscione ha pochissimo fondo; sicchè fuvvi progetto di formarvi un ponte. Forse l'eruzione subitanea delle acque uscitè dal monte sopra Campione nel 1528, intanta copia che temer fece d'un diluvio quegli abitanti, avvenuta pur era al disopra di Melide ne secoli più remoti. Bonaventura Castiglioni, che di quella eruzione parla come testimonio di vista, argomenta difatti che altre simili eruzioni abbiano formato il lago di Lugano, che dianzi non era che una lacuna sino al declinare dell'impero romano; poichè niuno scrittore antico ne fa menzione prima di Gregorio Turonese nel secolo vi, quantunque rammemorato si trovi da Plinio il lago di Pusiano (che però a' suoi tempi dovea formare un lago solo con quei d'Alserio e d' Oggio-no) sotto nome di Eupylis: argomenta inol-tre che il lago di Lugano nutrito sia per di

Campione, o Campilione è stato sino al 1797 un feudo imperiale libero de Monaci Cistercensi di s. Ambrogio Maggiore di Milano. Questo, benchè picciol paese, ha data all'Italia una sorprendente quantità d'architetti e scultori rammentati dal P. Ab. Fumagalli in una nota alla dissertazione, in cui dimostra come gli ulivi fossero in questo feudo anticamente coltivati (1) assai più che ora nol sono, sebbene molte piante tuttavia ve n'abbia. A questo paesuccio pur dobbiamo le più vetuste Carte scritte sotto i Re Longobardi, Francesi, Germani e Italiani,

(1) Atti della Soc. Patr. Tom. II. pag. 362.

che il mentovato illustre amico mio ha copiate e illustrate, e a me lasciolle morendo, perchè a gloria sua e del paese nostro le pubblicassi, siccome ho fatto (1). Vedesi da queste che nell'ottavo e nono secolo grà noti eramo quasi tutti i paesi che stanno in vicinanza del lago, ivi detto Luanas, o Luanasco. Non solo Campione, ma tutti questi contorni somministrano all'Italia ed all'Europa artisti, ed operai per tutto ciò che risguarda gli edifizi, tanto per costruirli, quanto per ormarli. Da Campione una via conduce a Vall'Intelvi, e al Lago di Como. Dallo stesso paese, pel lago venendo al sud, vedonsi abbasso Melano e Biscione, e in alto Arogno e Rovio, ai quali luoghi ora si ascende per una strada carreggiabile, fatta a spese d'un particolare Arognate, che volle impiegare così per la sua patria le ricchezze acquistate in America. La strada è tagliata in duro sasso argilloso, che a luogo a luogo mostra filoni di ferro.

Lugano supera tutti gli altri paesi del suo Cantone, così a questo riguardo, come per la ampiezza, la bellezza e la ricchezza del luogo. L'amatore delle belle arti vi ammirera i bei bassi rilievi alla porta della chiesa maggiore, la grandiosa pittura del Luino rappresentan-

<sup>(1)</sup> Codice Diplomatico Santambrosiano. Milano, presso Agnello Nobile, 1800, in 4.º

te in varj quadri tutta la passione di G. C, mella chiesa de'PP. Riformati, che qualche buon quadro hanno pure nel chiostro, cioè una B. V. col Bambino, un s. Giovanni Battista sulla porta del refettorio, e in questo una cena imitata in gran parte da quella di Lionardo. Da Lugano vuolsi fare strada carrozzabile per andare al S. Gottardo, e nell'interno della Svizzera.

Da Varese a Porto di Morcò - Posta 1.

#### CAPO XIV.

Da Varese a Lugano per Valgana.

Ma v'ha fra' viaggiatori chi evita quanto può d'affidarsi ad una barca. Nè basta il dire che non v'ha pericolo, poichè il solo timore è un male. Per questi v'è una più lunga via, difficil sì ma pur carreggiabile, che da Varese attraversa la Valgana, indi valle Marchirolo, va al ponte della Tresa, e di là a Lugano. Per questa via viene presso che tutto il bestiame che la Svizzera somministra alla Lombardia.

Da Varese, adattandone la strada, si potrebbe andare poco meno che in piano sempre presso al letto dell'Olona, sino a Gana, indi si costeggiano i laghetti di Gana e di Ghirla, daddove con dolce salita si percorre la valle Marcolina, e si discende a Ponto di

**A**moretti

Tresa; ma ora, non eseguendosi l'indicatà strada, per la via di Biumo gingnesi a Induno, e invece di continuare a destra, picgasi a sinistra, e si sale a Frascarolo, villa ove nacque il Pontefice Pio IV de'Medici di Meregnano. Si continua a salire sino alla vetta, e di là cominciasi a discendere a Valgana che s' ha sott' occhio. Il naturalista osserverà de' grossi massi porfiritici sul sasso cal-care (\*), che forma l'alto de' monti sino alla metà della valle, ove vedesi chiaramente come questo al porfiritico rossigno, che già preesisteva, s'appoggia. Il sasso calcare, principalmente in alto, alla sinistra della valle, ha delle cave di bei marmi brecciati di rosso, dal cupo fino al persichino, ch'è presso Mondonico. Ivi è pur della buona argilla; e vi si è trovato in qualche luogo del nafta. Nel monte opposto presso Frascarolo v'ha delle caverne con del bello alabastro.

La valle in cui si discende (e nel discendere cominciasi a vedere il granito-porfido) essendo alquanto elevata nel mezzo, divide le sue acque, parte mandandone all'Olona, e parte al laghetto di Gana, a cui presto si giugne. Il ratno dell'Olona che, qui comincia, per un alveo che l'acqua s'è aperto ne

<sup>(\*)</sup> L' Isp, Brocchi (Giorn. della Soc. d'incoragg. Tem. 8) chiama questo sasso Roccia Granitoide. Feldspath Forphyr. di Werner.

corrosì colli calcari, va, come osservammo, in dolce pendio sin sotto Varese; e v'è un'amena e solitaria via, anche atta a cavalli, che per un gran tratto corre nell'alveo stesso, e quindi sale a Biumo. Lungo questa via i colli occidentali sono traforati da antiche lunghissime gallerie. V'è tradizione che sen cavasse oro; ma chi le ha visitate vi ha trovato piuttosto indizio di piombo, e seinbrano una continuazione di que filoni che vanno sopra Besano. Ivi pur trovasi dell'arena quarzosa finissima indurata in sasso (grès de Francesi), e del quarzo ametistino.

Era Gana un ritiro d'alcuni Canonici, ivi -ridottici a vita romita, indi un ricchissimo monistero di Cluniacensi, di cui tuttavia sussiste il chiostro e la chiesa, senza che altro indizio siavi di vetustà fuorchè la gotica struttura, qualche vecchia pittura in chiesa, ed un'informe figuraccia nel campanile. Il summentovato Pontefice Pio IV, a cui mentr' era Cardinale commendato era quel priorato, cedè que' beni allo Spedal maggiore di Milano. Il laghetto di Gana per un emissario va ad unirsi a quello di Ghirla. All'ovest di Gana v'è altra angusta valle, detta il Paludaccio, che altre volte su lago anch'essa, ed ora è una torbiera, di cui però non fassi nessun uso. Vassi dalla parte del Paludaccio a Bedero, a Rancio, sopra cui, vicino alla colma, v'è del carbon sossile visibile, e a Brincio.

Maggiore che quel di Gana è il laghetto di Ghirla, che va per mezzo d'una profonda sascata a gettar le acque sue nella Morgorabbia. Più esteso era questo ne vetusti tempi, quando l'emissario passava sopra quello scoglio. traforato, che ora chiamasi Ponte di Nivo. L'acqua ha corroso ivi il sasso calcare, disposto a strati orizzontali . S'è aperta una sotterranea strada, formandovi una delle più romanmesche caverne, in fondo alla quale si precipita; e non ricompare se non presso alla Ferrera, distante mezzo miglio. Nel primo gorgo abbondano i pesci, e più degli altri i barbi, e nell'ultimo le anguille che mai non salgono al lago. Or che presso la caverna s'è formato un mulino, n'è più comodo l'accesso, ma men bello il prospetto. Il lago di Ghirla abbonda di pesci, e a ragione fra questi son celebrati i Vaironi e i Persici. Il fieno e le castagne sono il principal prodotto di questa valle. L'abbondanza de boschi ha fatto sì che da alcuni anni vi s'è stabilita qualche manifattura di ferro. In faccia a Ghirla, nel tenere di Cunardo, si sono trovati alcuni filoncini di carbon sossile, non utilmente scavabile per la poca quantità. V'ha però degl'indizi da quali rifevare che sianvene strati copiosi profondamente. Di là non lungi. x'è della buona argilla, che serve alle fabbriche di maiolica di Ghirla e di Cunardo.

Una miniera di ferro era in altri tempi conosciuta, e scavata presso la Ferrera. cui diede il nome; e trovansi non lungi da quel leogo dei pezzi di miniera di ferro spatico. Una miniera di questo metallo ora cavasi al sud di Brincio nel monte Legnone, già nota anticamente, e poi trascurata. Presso al sasso Mericcio o merè scavossi altre volte la miniera di piombo argentifero, e si sono pur ivi trovate delle piriti aurifere. V'ha presso Ghirla una fonte detta di Baciolo (Baceu), ohe porta acqua sì abbondante da servire immediatamente ad un mulino, e coll'acqua una gran copia d'arena, che deriva dalla scomposizione del granito. Serve questa alla vernice della majolica, per la quale pur abbonda il feldspato bianco ed il quarzo, che si polverizzano. Da Ghirlasi sale a destra verso Cugliate e Marchirolo ( Vallis Mercuriola ) per la mentovata strada carrozzabile. Si lasciano a sinistra Fabiasco, Cunardo e Grantola, e i monticelli della disputata volcaneità, de'quali ragioneremo al Capo seguente. Presso Cugliate v'è una miniera di piombo argentifero, e pare che que'filoni stendansi fin al monte Argentera e a Viconago. D'un'ampia ed estesa caverna, che trovasi sotto Cunardo, parla il Cotta nel Commento al Macaneo, come di cosa maravigliosa. Dietro a

Marchirolo v' è la Tresa. Chi da Gana proseguir volesse verso E. salirebbe al Poncione, vetta calcare, presso cui, nel discendere a Guna, veggonsi de'filoni di ferro spatico, e all'opposto lato trovasi della bella arena quarzosa, che ben serve alle vernici della maiolica. Qui si divide il calcare dal porfiritico. Di colassù presto si sarebbe in vista del già mentovato Deserto. Verrebbesi a Cavagonna, indi a Guasso al monte, passando presso un laghetto omai divenuto una torbiera. Venendo ai Mulini, vedrebbesi del piombo nel quarzo; e a Prognaua per fertili campagne discenderebbe al lago di Lugano, vedendo per via indizi di scisto bituminoso al basso.

Già dicemmo che da Selva-piana, passando per Brusinpiano, vassi a Laveno e Ponte di Tresa. Sin dal nono secolo, come vedesi dal Codice Santambrosiano (1), abitato era questo paese sotto nome di Ponte-Tretie; e'l vicin monte, su cui sta Viconago, come abbondante di miniere, a principio del secolo xiii fu donato da Federico II al vescovo di Como. E'certo che da lungo tempo da quel monte cavasi dell' argento, ond' ebbe nome di Monte Argentera. Molti sono gli antichi cunicoli che vi s'incontrano; e ultimamente, chi faceva laverare quelle miniere (con nuovi edifizi ed eccellenti macchine, se non cheforse troppo dispendiose) trovò due vecchis-

(1) Ad ann. 825.

Monte Argentera, Viconago. 167 sime gallerie, che ben mostrano l'intelligenza de'vetusti Canopi. Ivi cavasi piombo argentifero, e anche pirite di rame, e molto ferro, che pur ivi si fonde. I filoni sono quasi sempre nella direzione dal nordovest al sudest, e quasi sempre perpendicolari, e sovente nel gesso anidro (\*). Della pirite aurifera trovasi oltre la Tresa.

## CAPO XV.

Dalle Isole a Lugano per Luino e Valcuvia.

Volendo tutto percorrere il lago Maggiore, il curioso, vedute le Isole Borromee, andrà a Luino. Passerà innanzi ad Intra, verrà rimpetto a Selasca, a San Maurizio, a Frino, a Ghiffa, e alle ville d'Ogebio a sinistra, e a destra alla roccu di Caldiero, rocca ruinata (memorabile per avervi subito una crudel morte il sostenitore del celibato sacerdotale Arialdo nel secolo x) posta su una specie di pan di zucchero, al nord del quale sta Porto, detto di Valtravaglia. Da Porto a Luino la strada è assai comoda, se vuolsi andare per terra. Passerà un torrentello, la punta dell'Avello picciolo promontorio, indi altro torrente, e giugnerà a Germinaga,

<sup>(\*)</sup> Vedi Brocchi, sulla miniera di Piombo argentifero di Vicenago (Giorn. della Soc. d'Incoragg-Tome viii).

ove, tragittata su grandioso ponte la Tresa, sarà tosto a Luino, distante da Porto quattro miglia, e dieci dall'Isola Bella, andandovi in barca.

In tutti que contorni traesi profitto dal sasso calcare per ridurlo in calcina, tutta calcare essendo la sponda orientale del lago; e di scisto argilloso, or più or meno micaceo, l'occidentale. Ottima è quella calce, e gran quantità ne viene pel Ticino e pel Naviglio grande a Milano; e copia anche maggior ne venìa quando non era navigabile l'Adda sino

alla capitale, come ora lo è.

A Porto si esaminerà con piacere la fabbrica di cristalli, ove molti operai nazionali ed esteri fanno dei bei lavori, quanto il comportano la qualità della pasta e de' sali, la manganese, le macchine ed altri comodi, che qui tutti non si hanno come nelle fabbriche già da lungo tempo montate. Vero è che questa nostra fabbrica "ha l'opportuna situazione per esser vicina a strati di arena quarsosa candida e finissima, e per abbondar di legna, e di sali tratti dalle ceneri. Con tutto ciò essa è ben lontana sinora dal fornire i cristalli tutti necessari al paese; onde altre fabbriche si sono ora stabilite sui laghi di Lugano e di Como, e in val d'Ossola a Crevola. Nessuna però sinora agguaglia quella di Porto.

Presso la Punta dell'Avello trovasi quantità di scisto calcare bituminoso, che arde a breve tempo, e che in molti ha destata la lusinga di trovarvi al di sotto carbon fossile; ma non vi s'è trovato sinora, sebbene forse non ne sia lontano, e sia più presso allo scisto sottopostovi, e talora scoperto. Tale scisto, che sembra formar il nocciolo o la base di molti de'vicini monti, abbonda talora di granati, onde in riva al lago e nel torrente di Porto copia grande sen trova; ma l'arte non ne trae profitto.

Da Germinaga parte la strada, che attraversando le valli Travaglia e Cuvia, conduce a Citiglio e a Varese, come fra poco di-

remo.

La Tresa è l'emissario del lago di Lugano, e un miglio prima che sbocchi nel Verbano vi s'unisce la Morgorabbia. Osservano gli etimologisti che la Tresa ha del rapporto col nome di *Ceresio*, con cui sin dal secolo vi chiamavasi il lago di Lugano.

Luino, grosso borgo, feudo già de' Crivelli che v'hanno magnifico palazzo, architettura del prof. Felice Soave, è popolato e ricco, non meno per la fertilità de'fondi, che pel-

molto commercio.

Bel prospetto si ha da Luino; e chi più oltre progredisce al nord, costeggiando su una barca la sponda orientale (poichè pessi-

ma strada avrebbe per terra) giugne sotto Colmegna, va a Maccagno imperiale, già libera signoria del sig. conte Borromeo; e passata la Gionna, torrente in cui pretendesi di trovare della miniera d'oro, perviene a Miccagno detto reggio. Ora chiamasi l'uno inferiore e l'altro superiore. In questo potra vedersi la raffinazione del sale per la Svizzera, che da Venezia pel Po, pel Ticino e pel lago sin qui vien portato. Anche in queste vicinanze v'ha degl'indizi di pirite aurifera e di miniera di ferro.

Vi sta rimpetto il bello, e per viti e ulivi ben coltivato paese di Canero, sopra cui sta l'antico villaggio di Tulliano. Presso alla sponda veggonsi sorger dell'acqua i due castelli di Canero, ora ridotti a casuece di pescatori, posti sul prolungamento subacqueo del promontorio. Cinque scellerati fratelli della famiglia Mazzarda a principio del secolo xv, per commettere impunemente ogni violenza e delitto, que castelli eressero, e per dieci anni li tennero. Ne furono scacciati, e l'ebbero poi i Borromei. Canero è celebre per la dolcezza del clima; sicchè scoperti talora vi si tengono gli agrumi.

Da Canero per andare a Canobio si passa la punta della Creta, ove s'è incominciato un cavo per giugnere ad un filone di pirite; ma s'abbandonò tosto l'opera. Ve lesi Carmine piantato su una cresta; e vassi a Canobio, di cui già parlammo alla pag. 112. Gl'indizi della pirite qui trovata, che combinasi con quella dell'opposta valle della Gionna, non potrebbon'essi somministrare argomento dell'essere stati una volta congiunti i monti di Canero a quei di Maccagno per un elevato piano, in cui l'acqua scavato abbia il catino del Verbano?

Progredendo al nord, s'entra nello State Svizzero; ma chi ha per oggetto di visitare i tre laghi della nostra Lombardia, andrà da Luino a Lugano, e ciò può fare in due modi. Se, per fare osservazioni geologiche e curiose, sceglier vuole la strada più lunga, s'avvia a Germinaga, indi costeggiando la Morgorabbia, vedrà a destra lo scisto argilloso micaceo tagliare quasi a picco il monte calcare; e tragittato il fiume, lasciando in alto la Canonica di Bedro, Roggiano, Brisciago e Mesenzana, a sinistra Voldomino, Montenegrino, Bosco e Grantola, giugnerà a Cassano, e di la a Varese. Presso Mesenzana vi sono indizi di carbon fossile.

Ivi ha rimpetto, fra Grantola al basso e Gunardo in alto, vari colli o tumuli rotondicci, rossigni e quasi nudi, che da taluno vennero riputati avanzi di vulcano estinto, su li che lunga quistione nacque tra il sig. Fleviau di Bellevue e il nostro prof. cav.

173 Pini. Il primo dalla figura, dal colore, dalle quantità del sasso, e dal nome stesso d'uno d'essi, che chiamasi Monte bruciato, argomentò che que monticelli fossero opera del fuoco; tanto più che il sasso rossiccio ha sovente delle cavità e de bucolini, anche talora allungati, simili a quelli che il fuoco nelle lave produce: ha delle rilegature e fasce irregolari di colore diverso, che sembrarongli indicare trascorrimento di sostanze fuse: ha a luogo a luogo certe cristallizzazioni a forma di rognone d'una pasta simile a corniola, che fanno risovvenire le perle silicee de vulcani: ha de grandissimi massi dall'alto al basso d'un impasto vitreo nero e di facil fusione, che egli chiamo lava vitrea: e questi spezzansi sempre a rombi, o a quadrati di varie grandezze con angoli taglienti, e dotati sono de due poli magnetici, cosicchè da un lato attraggono, e dall'altro rispingono l'ago calamitato; e di questi poli il negativo è al nord, il positivo al sud. Hanno altresì una proprietà singolare. Toccati contemporaneamente a vetri neri di vetraia o di fornace di calce/ non sono più elettromotori; toccati contemporaneamente all'ossidiana, sono com'essa elettromotori negativi, come il sono per sè soli; il che può somministrare una prova d'essere essi volcanici. Tai sassi trovansi in hiogo al Prato della Selva, e lungo la strada

che discende al Campaccio, ove pur sen veggono. Ove finiscono questi sassi rossigni, al Sasso stretto, trovasi una specie di pozzolana, che come tale fu qualche volta adoperata ov'era d'uopo edificare in acqua. Avrebbe potuto aggiungere, che vôto è internamente il monte di Marchirolo e di Cunardo, come s'è detto al Capo antecedente; e che in Valgana v'ha dell' argilla, la quale molto rapporto ha colla vicentina, riputata un disfacimento di lava dai valenti orittologi Arduino e Fortis; e presso Grantola trovasi della terra verde simile alla veronese. Secondo Fleuriau il vulcano aveva il cratere presso Fabiasco. Questo s'è aperto verso Valgana, ed abbassatosi pur alquanto al nord. Chi però ha osservato che fra Mesenzana e Cassano presso Pienate incontransi i medesimi sassi, • ancor più cavernosi epieni di bolle, potrà, qualora ammetter si voglia un vulcano, sospettare che avesse il cratere suo in Valtravaglia, anzichè in Valgana.

Ma Pini non puntopersuaso da queste ragioni, non vedendo ivi ne decise lave, ne pomici, ne ceneri, amo meglio chiamare quel sasso nero vetrigno porfido vitreo, che lava; riconoscere ne hucolini del sasso porfiritico un vano lasciatovi da una scomposta e dissipatasi pirite cristallizzata, essendo essi pur talora angolari; e tutto attribuire all'azione

dell'acqua anzichè del fuoco, come diffusamente espone nella sua operetta su quest'argomento scritta (1). Per terminar la lite sen riportarono amendue al cel. Dolomieu. Egli nel 1797 venne sconosciuto a vederla: nulla determinò; ma, come appare dal rapporto del suo Viaggio fatto al Consiglio delle Miniere (2), pende più pel suo scolare che pel nostro Professore. Altri geologi che que luoghi poi esaminarono, l'opinione del cav. Pini anzichè del sig. Fleuriau adottarono (3); e fuvvi pure chi sospettò che il sasso vitreo e nero fosse un'antracite (\*). Aggiungasi che questo sasso, ove resti esposto all'azione dell'ammosfera, prende tutta l'apparenza del porfido, di cui son formati i coutingui monti; e del sasso nero vetroso ve n'ha pure all'est del lago di Lugano, sopra Campione, ove non sospettossi finora un vulcano.

Da Cassano a Varese conducono due strade carreggiabili: breve e difficile l'una, lunga e comoda l'altra. La seconda per Cueglio e la Canonica lascia a sinistra Cuvio, ove magnifico palazzo ha il sig. duca Litta

<sup>(1)</sup> D'alcuni sossili singolari nella Lombardia Austriaca Milano, presso Marelli, 1790.

<sup>(2)</sup> Journ. des Min. Num. 41.
(3) Gautieri. Confutazione dell' opinione sulla volcancità de monticelli tra Grantola e Cunardo. Milano, 1807.

<sup>(\*)</sup> M. de Montlasier.

Cuvio, Vergobbio, Suigno, Brenta. 175 per delizia estiva; a destra lascia Vergolbio e Casal-Suigno, ove ampia casa pur hanno i sigg. Della Porta, e conduce a Brenta e a Citiglio, di cui già parlammo. In tale strada è rimarchevole la ruina che i torrenti fanno alla campagna. Al nocciolo del monte che la val Cuvia dal lago divide, scistoso al di sotto e superiormente calcare, è appoggiato un ammasso enorme di ciottoli fluitati, che forma de' colli d'alluvione, in vetta a' quali sta un po' di piano abitato; indizio certo che le acque sino a quell'altezza un tempo giugnevano. Se le pioggie aprono una frana, ne strascinano al piano quantità immensa, e ricoprono le poche campagne coltivate, che ivi sono; e formando poscia argine ad altre acque, vi producono una specie di palude nociva alla salubrità dell'aria, come alla coltivazione. Velendo con argini immedire il trestivazione. Volendo con argini impedire il tras-corrimento de torrenti ne soggetti campi, s'allontana per poco il danno, ma si renderà di gran lunga maggiore. L'alzamento da queste lavine prodotto, fa che le acque dividansi in due e parte ne vada a Germinaga col nome di Morgorabbia, mentre parte ne va a Laveno col nome di Boesio.

La prima strada che da Cassano sale a Rancio, e indi a Brincio, varcando il Sasso Mericcio o Meredo, è assai difficile, onde, comunque sia più breve, da pochi vien pre-

ferita. Il sasso è stato tagliato per dilatore la mia ch'è veramente grandiosa, ma, non ostanti alcuni giri, non s'è potuto far si che non sia ripida a segno da esigere de buoi per le vetture. Questa però presceglierà il naturalista, per vedere i sassi rossi e granitiformi o porfiritici che strascina il torrente, e per esaminare il monte Mericcio, o Meredo, in cui trovasi della pirite aurifera e del piombo: e, di là non lungi, a Mondenico sopra Valgana, le ampie cave di bel marmo rosso, l'argilla, e il carbon fossile di cuiparlammo. Dal Sasso Mericcio, seguendo l'andamento delle valli, su sasso ora calcare, ora breccioso, ora porfiritico, e lasciando alla destra Cabiaglio ov'è della buon' argilla e dello solfo, prodotto di piriti scomposte, andra a Brincio, ove pure è un picciol lago di non molta profondità.

Tutti questi monti sono generalmente calcari all'alto, e schistosi o granitosi o porfiritici al basso. Fra Brincio e la Madonno del monte, di cui già parlammo al Cap. III, v'è un monte detto Legnone, nel cui seno trovasi della miniera di ferro, di cui poc'anzi s'è ricominciato lo scavo, come di-

cemmo.

Chi, avido di vedere il palazzo Litta di Cuvio, vuol quindi giugnere a Brincio, per erta via sale poi a Cabiaglio in mezzo a valle solitaria e amena fra massi caleari, e colli fertili e coltivati quanto la situazione il consente: I boschi son molti e ricchi. V'abbondano gli acquifogli (ilex aquifolium. L.); dalla cui corteccia traesi il vischio. Da Brincio a Varese si vien per la via maestra, da cui, a non molta distanza, si divide quella che conduce alla Madonna del monte. E'qui una delle sorgenti dell'Olona Incontransi le piccole terre della Rasa, di Fogliano, di Robarello e di S. Ambrogio; e si discende a Varese, o vere a Masnago, se vuolsi andare a Laveno.

V'e buona strada che da Cucio per Casal Suigno, Brenta e Citiglio conduce a Laveno.

CAPO XVI.

Da Luino a Lugano per Ponte di Tresa.

Chi da Luino andar vuole a Lugano pel cammino più breve, sale in vetta al monte per rotabile in molta parte e nuova strada. Ha alla destra la Tresa a molta profondità (che perciò dicesi il Fozzo nere), finche sta sull'alta e per la maggior parte incolta pianura, in fine alla quale trapassa il villaggio di Cremenago, discende, entra nello Stato Svizzero e segne il suo cammino solla sponda settentrionale della Tresa; percorre il vil-Amoretti

Da Luino a Lugano.

laggio di S. Maria del Piano, risale alquanto e ridiscende a Ponte di Tresa, grossa terra, che prende il nome dalla situazione in cui è edificata.

La Tresa divide qui il regno italiano dal Cantone del Ticino che forma parte della repubblica elvetica. Se di questo fiume ad un solo appartenessero ambe le sponde, probahilmente sarebbe ora navigabile. Il cel. Frisi avea fatto il progetto di tal navigazione. L'acqua è più che bastante pei trasporti, essendo ben di rado minore d'un braccio, e alzandosi frequentemente dalle 2 alle 2 1/2. La larghezza è da 50 in 70, ma al Pozzo nero ríducesi da 15 in 12. Sino a tale ristringimento divien navigabile la Tresa, sol che si tolgano alcune chiuse fatte per pesche e per mulini, e se ne svii qualche torrentello . Al Pozzo-nero converrebbe scavare un canale interno, e riparare alla caduta colle chiuse o conche, che nel tempo stesso darebbero acqua a mulini. Egli pensa che due o tre sostegni basterebbono a togliere per tutto il tratto delle sei miglia quella soverchia caduta che hanno le acque della Tresa.

Da Ponte di Tresa si va a Lugano in barca, ma per lunga via. Viensi a Lavena, così detta dalle vicine vene minerali, di cui parlammo, e sopra cui v'è del bel marmo; indi a Brusinpiano, ove il monte, calcare in vet-

179

ta, ha la base di sasso granitoso, o pinttosto porfiritico. Si lascia intanto a sinistra quel seno del lago in cui entra l'Agno, Figino e Morcotte posto sulla punta d'un promontorio, sopra cui sta Vico di Morcotte. A Figino sono molte grotte vinarie, ove lungo tempo il vino conservasi per la freschezza delle viscere di que'monti cavernosi, dai quali escono continuamente correnti d'aria freddissima, che v'entra probabilmente per le aperture che trovansi sulle vette de'medesimi,

delle quali parleremo.

Da Brusinpiano a Porto si medito una strada carreggiabile costeggiante il lago. A Brusinpiano non avrebbe che a farsi il tragitto del lago, ov'è stretto assai per la pianura che sporge nell'acqua; e per questo tragitto vi sarebbe barca opportuna al trasporto di vetture e di animali, ed una breve e buona strada nel piano di Scairolo qui condurrebbe da Lugano. Ciò gioverebbe moltissimo ai cavalli e alle vacche che da Lugano vengono in Lombardia, o per periglioso trasporto in acqua, o per lunga e incomoda strada da Lugano a Ponte di Tresa, e di là per val Gana a Varese, con deterioramento degli animali e grave spesa: e notisi qui che di sole vacche ne vengono in Lombardia dagli Svizzeri molte migliaja ogni anno.

Ma eviterà il lungo viaggio per acqua chi

180 Da Lugano a Comó.

da Ponte andrà a Lugano per terra, passando per le ville di Caslano, Magliasino e Magliano, entrando nella val d'Agno, tragittando, oltre il borgo d'Agno ov'era altre volte un forte castello, su ponte di legno il fiume di questo nome, venendo al fondo del seno del lago d'Agno, salendo al laghetto di Muzsano, e discendendo poscia a Lugano. Tutto questo tratto di strada è ben riattato e carreggiabile, e altronde variato e piacevole.

## CAPO XVII.

Da Lugano al Lago di Como.

Per tre vie vassi da Lugano al lago di Como: una per Codilago a Como, l'altra per Porlezza a Menagio, e la terza per Porto e Varese a Como. Ommetto le altre strade che far si possono per val Cavargna e per vall' Intelvi, delle quali parleremo. Chi non vuol ire a cavallo o a piedi, sceglie la prima o la terza, quantunque pur la seconda sia in qualche modo atta ai carri. Rifà per barca la medesima parte di lago descritta alla pag. 155; se non che per la prima, giunto in faccia a Morcotte tende dirittamente a Codilago, ossia capo di lago, lasciando a sinistra Maroggia e Melano, e a destra Riva. Se a Riva vorrà approdare, potrà vedervi in una chiesuola delle pitture a fresco del Mo-

Codilago. Mendrisio, Chiasso. 187 razzone, e ad olio di Petrini; ma le prime già troppo hanno sofferto. Presso a Riva all'O., e all'E. sopra Méride, il naturalista si farà indicare il luogo ove si sono trovati de saggi di carbon fossile, del quale vi sono pur indizi sulla vetta che divide Riva da Porto.

A Codilago o troverà vettura, o converragli spedire a Como, distante otto miglia, a cercare la posta: ma chi sa prevedere, anticipatamente dispone per trovar ivi il comodo necessario al viaggio. Dopo breve salita, e' due miglia di viaggio, trovasi a Mendrisio, grosso borgo, altre volte balliaggio, ora distretto del Cantone del Ticino; entra in una ampia valle, lascia a destra la terra di Codrerio, indi viene a Balerna, ove buona casa ha il Vescovo di Como; discende a Pontegano, ove tragitta la Breggia (torrente che mette capo nel lago di Como a Cernobbio), e giugne alla terra di Chiasso (Piazza), ove sono i confini della Svizzera. Da Chiasso dopo breve salita, e non sì breve discesa, ora fatta comoda, giugnesi a Borgo di Vico e a Como.

Il naturalista cammin facendo si vedra quasi sempre a sinistra il sasso calcare, e appie d'esso i soliti grossi massi di scisto e di granito. Se presso Balerna vorrà discendere all'alveo della Breggia, vedrà da un lato la sponda di sasso arenario di finissima gra-

## 82 Da Lugano a Como.

na che non di rado vien venduto come cote inglese, e dall'altro lato un ammasso immenso di ciottoli fluitati, depostivi senza dubbio dal torrente quando formava qui un laghetto, e correa melto più alto. V'ha pur in quelle vicinanze dello scisto calcare bituminoso, che da fiamma, specialmente sotto Morbio inferiore; e nel letto stesso della Breggia sono visibili due filoni di buon carbon fossile sinora intatti, ma che molto promettono. A Castel San Pietro si vede qualche monumento de' bassi tempi.

Ma se il curioso viaggiatore vuole stabilirsi nel sito del Lario il più ameno e più comodo per vedere le cose rimarchevoli, cioè alla Cadenabbia, e non gli rincrescon altronde sei miglia di non atta a cocchi, sebben aialo a carri, e perciò non incomoda via, da Lugano s'imbarca per Porlezza, sul ramo erientale. Si lascia a destra Caprino, luogo di poche case e di molti grottini da vino, cioè cantine scavate nel monte e ventilate, delle quali parla a lungo Saussure (1), che ivi trovò il maggior freddo che avesse sentito mai in simili luoghi, per cui il termometro porsatovi dal di fuori in un caldo giorno estivo. si abbassò di 19 gradi; ma non discese a 19 sotto zero, come mal lesse l'antore della statistica del Dipartimento del Lario.

(1) Voyag. aux Alp. Tom. III. pag. 313.

Si costeggia a sinistra una riva ora coltivata, ora sassosa, ove e viti e fichi e ulivi ben allignano; si oltrepassa Gandria, vedesi in alto, nell'apertura dal monte, il villaggio di Prato (Prè), e si giugne ai confini dello Stato Svizzero colla Valsolda, dominio italiano, altre volte signoria privilegiata dell'Arcivescovo di Milano. Di questa valle era il famoso architetto e pittore Pellegrino de Pellegrini, detto Tibaldo, dal nome del padre. Ivi trovasi della pirite sulfurea. Vedesi presso alla riva Orio (rimpetto a cui gli strati calcari sono a onde), Albogasio e Crescogno, indi Cima, e s'approda a Porlezza. Abbondantissimi sono qui gli aliveti, e di buona qualità gli ulivi, e non mal coltivati. Gran danno è che non sianvi buoni frantoi, strettoi e levatoi, e non sappiasi l'arte di far buon olio . A destra vedonsi varie cantine, S. Margherita ed Osteno, sopra cui Biridino, ove mette un de tre capi della valle Intelvi, la quale cogli altri due sbocca ad Argegno sul lago di Como, e a Campione, di cui parlammo. Porlezza stava altre volte fra il presente borgo ed Osteno appiè del monte. Molte cose si narrano della vetusta storia di que' luoghi. Certo è che anche oggidì vedesi mezzo campanile uscir da terra nel luogo detto S. Maorizio. Forse una frana ricopri la chiesa, o qui s'abbassò il terreno su cui era

fondata, e una palude n'occupò e n'occupa tuttavia il luogo Presso Osteno v'è una grotta con belle stalattiti. Andando da Osteno ad Argegno, viaggio di sette miglia, parte in salita e parte in discesa, prima di giugnere all'alto, incontrasi indizio di carbon fossile. A Porlezza v'ha de'bei quadri nella chiesa parrocchiale e in S. Maria, e vi sono stabilite due fabbriche di cristalli.

Chi non v'ha provveduto anticipatamente, con difficoltà troverà cavalli che da Porlezza il portino a Menagio, ma all'uopo suppli-ranno i nvoli o gli asini. Per angusta ma amena via si giugne presso il laghetto del Piano, cui si tento invano d'asciugare. Si passa pel villaggio di Taordo, sopra cui sta Begna, indi, tragittando au bel ponte il fiume Cucio che porta le acque di Valcavargna, viensi a San Pietro. Si lascia a destra, suc un monticello isolato fra fondi torbosi, il Caetello, ammasso di case, che un tempo era considerevol rocca Romazza, sopra cui son molti tufi, e Piano che da il nome al vicin laghetto, sono i paesi per cui si passa . Vi sono in alto Corido e Gotro. In tempo di pioggia soverchia, oltre il laghetto del Piano, altro laghetto, detto Laghedone, formasi sotto Agrone e Beno, le cui acque non hanno altra uscita che un foro sotterraneo. Lasciando a sinistra Cologno diviso in due, nel cui tor-

rente, detto Sanagra, v'è della candida argilla, si sale sino a Groce, piccolo colle in: mezzo agli alti monti di Valcavargna al nord. e di vall'Intelvi al sud. Prima di giugnervi, stando in faccia a Cardano, s'arresta il curioso, e abbandonando la strada maestra, discende sotto questo parse, ove in ben costruito forno di fusione alla novergiana e con bnoni magli lavorasi il ferro di Valcavargna e di Gaeta, e sen fondono più di 60,000 rubbi all'anno, oltre 50,000 che sen fondono in Valcavargna stessa, ove le miniere non solo abbondano d'ottimo ferro, ma hanno anche del rame e piombo argentifero. Può il mineralogo da Porlezza o da Castello andare a vedere le mentovate miniere di quella valle.

Da Croce discendere si può a cavallo a Menagio, o per arduo ma amenissimo sentiere andare a piedi sino alla Cadenabbia. Menagio è un grosso borgo. La bella iscrizione di Minicio Exorato, tribuno de soldati, pontefice e console, in bianco marmo a lettere poco men che cubitali, che vedesi nel muro d'una chiesuola presso la piazza (\*), farebbe

<sup>(\*)</sup> Importantissima è questa epiguafe, stampatagià dall'Appiano (f. 76), dal Panvinio (Ant. V.r. l. 2. pag 59), dal Gr. tero (pag. 438-7), da Volfaugo Lazio (Comm. R. R. 1 3. pag. 319), dal Zaccaria (Iter. per Ital. pag. 93), dal Rovelli (Stor.

sospettare che questi ne fosse stato il fondatore, se non si sapesse altronde che questo sasso era originariamente a Rezzonico (1). Il marmo di questo sasso è di quello del daomo di Como o d'Olgiasca. La vecchia abbandonata chiesa presso al lago fa argomentare che il livello di questo fosse una volta più basso. Menagio vide nascere nel xv secole Leon Leoni, celebre architetto e statuario, detto il cav. Arctino, che disegnò e feceper se fabbricare in Milano la casa degli Omenoni fia il palazzo Belgioioso e la chiesa di san Falele.

La terza delle indicate strade è la più lunga. Viensi a Varese per la via di Porto, come dicemmo al Cap. XIII. Nuovamente rifatta, magnifica e comoda è la strada da Varese a Como. Viensi al Belforte, monticello di breccia, dentro cui si penetra per una spaccatura fattasi nel monte, e su cui era una volta un forte castello, e v'è ora un incominciato palazzo de Litta. Si discende al ponte d'Olona, e dopo breve tratto, in cui si costeggia

di Como, t. 1. pag. 355); ma o noi perduto abbiamo affatto il senso di questi studj, o è sbagliata in
più luoghi inconciliabili al tutto co' sani principi
epigrafici. Non avendola riscontrata ancora sul sasso, ci riserbiamo a parlarne con maggior fondamento in altra occasione (Nota tratta dall' esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus).

(1) Rovelli. Storia di Como.

il dirupato monte, viensi al torrente Anza, e si risale a Malnate, ove per formare la nuova strada tagliata è la sponda. Piacerà al naturalista l'osservare in quel terreno d'al-luvione la quantità, la varietà e la grossezza de' massi di granito, di porfido, di serpentino e di quarzo rotolati, posti a diverse altezze, ma in certo modo stratificati. Da Malnate, chi vuol vedere tutta la valle amena e fertile del Mendrisotto, sale fino alla vetta del colle detto Malmorò. Viensi da Malnate per una discesa che porta al torrente Quadrona, e per una risalita, rendute assai comode, a San Salvatore, indi a Binago, a Solbiate, (daddove comoda strada conduce ai bei paesi che stanno fra quelle amene colline, cioè Albiolo, Casanova, Bizzarone, Uggiate ec.) a Olgiate, a Lurate, a Musino, alla Camerlata, a Como. La bella esposizione, il buon fondo, atto principalmente alle viti e ai gelsi, l'ingegnosa coltivazione, alcune belle case signorili sono ciò che s'incontra venendo a Como per un tratto di sedici miglia. Se da Varese taluno venir volesse a Fino e a Barlassina, poc'oltre Solbiate, alla Cassina Benedetta, volge a destra, viene a Caccivio, a Bulgaro grasso e alla Cassina Lambertenghi, ora Porro, il cui stradone mette a Fino.

Della città di Como e contorni parlasi al Cap. XXIII.

## CAPO XVIII. LAGO DI CUMO.

Osservazioni generali.

Il viaggiatore che vuol vedere le cose rimarcheveli del lago di Como, vassene alla Cadenabbia, comodo, ben situato e ben servito albergo finchè usano ospitalità i Brentani, che, se pur non è il solo in questi contorui, è fin ora certamente il migliore.

Dopo la prima edizione del mio libretto, l'erudito ed elegante scrittore comasco sig. Giambattista Giovio, che m'onora della sua amicizia, pareadogli che troppe cose io avessi ommesse intorno alla sua patria, scrisse, per supplirvi, un grosso volume, intitolandol Como e'l Lario, Commentario. A questo libro, alle sue Lettere Lariane, ed agli Opuscoli Patrii che pubblicò in appresso, può ricorrere il curioso: io pur men varrò per fare a quanto già scrissi alcune aggiunte e correzioni.

Per render ragione di alcuni nomi de paesi, che greci sono o romani, giova qui premettere che i contorni del lago di Como, detto latinamente Larius (da Lar, che in lingua etrusca significa principe, o piuttosto dai lari, cioè gabbiani, necelli acquatici de quali il lago abbonda), abitati pria furono dagli Etruschi e Orobi, che vuol dire abitatori de' monti, indi da Galli; e questi furono soggiogati da' Romani, che colonie de'suoi e de' Greci vi condussero. Cinquecento nobilissimi Greci, al dire di Strabone, v'inviò Pompeo padre del Magno per ripopolare questo paese afflitto dai Reti; e a loro certamente dobbiamo greci nomi rimastici di molti paesi . Sì questi che i latini verranno indicati sulla testimonianza di Giovio (1) e di Boldonio (2), quantunque sian tratti sovente dalle apocrife antichità di Frat' Annio, e talvolta sembrino anche un po' troppo stiracchiati. Alcuni nomi sono ancora un avanzo de Celti. Ne secoli posteriori tutti gli abitatori di questo paese, siccome del resto dell'Italia, considerati furono come Romani, finchè se ne impadronirono i Goti, e gli altri popoli settentrionali che l'Italia inondarono e sconvolsero. Nacque quindi l'anarchia, e quindi le guerre civili, in tempo delle quali dominarono in Como i Rusca ed altri potenti signori,

<sup>(1)</sup> Pauli Iovii Comensis. Descriptio Larii lacus.
(2) Sigismundi Boldoni Patr. med. Larius.

finchè sottoposto fu muovamente il paese alall'Impero, ai Torriani, ai Visconti, agli Sforza e alla casa d'Austria, ed ora fa parte del regno d'Italia, di cui capitale è Milano; e Como è ora capo-luogo del Dipartimento del Lario.

Un'altra generale osservazione qui faremo sulla forma de'monti che contornano il lago, la quale anche a quelli de laghi precedentemente descritti deve applicarsi. Già si parlò del masso calcare nudo che corona la vetta di quasi tutti questi monti con una leggera inclinazione ora al mezzodì, ora al settentrione. Questo sasso verso il N. non estendesi oltre Menagio all'O., e oltre Bellano all'E., succedendo quindi i monti di breccia silicea, (detta ora Grauvake, ed ora Psammite) granitosi o di scisto micaceo, ne quali frequenti son i cristalli di rocca, i granati, i feldapati ed i quarzi; e trovasi anche a luogo a luogo il marmo, or in filoni entro profonde spaccature, or appoggiato allo scisto micaceo e al granito. V abbonda pure in molti luoghi l'argilla, e l'arena quarzosa, di cui non ben ispiegasi l'origine, se non rimontando a lontanissime epoche. Sebbene la pietra ollare dicasi da naturalisti Lapis comensis, pur non trovasi a strati, o almeno non lavo-rasi, in questi monti, ma bensi sopra Chia-venna: ed ebbe forse il nome di ComenI monti calcari hanno de' bei marmi. Scopoli ne descrive dieci varietà da lui raccolte
presso Varese: molte più ve n'ha intorno al
Lario; e i principali sono il nero di Varena,
il bianco di Muso e d' Olgiasca (che in gran
quantità trasportasi ora a Milano pel grand'arco del Sempione) e le lumachelle della
Tramezzina sinora trascurate. De' varj marmi

tratteremo ai propri luoghi.

Questi monti hanno sovente nel loro seno delle caverne, in cui raccolgonsi le acque delle montagne più elevate, le quali hanno dei piani, e in essi de fori che ne sono i colatoi. Fra i piani summentovati due sono i più distinguibili: uno ad un terzo e l'altro a due terzi all'incirca dell'altezza de'montipiù elevati. I secondi diconsi le alpi, ove conduconsi nella state le gregge e le mandre. I primi meglio distinguonsi, ed hanno forma di promontori. Ve n'ha poscia de più bassi, ma tutti disposti con certa regolarità, e generalmente ad un livello. Per distinguerli basta vedere ove sonofabbricati i paesi, poichè il sono sur un piano o lì presso, a motivo della coltivazione; e può questo cominciare ad osservarsi alla Cadenabbia stessa, salendo in alto per amena via a Grianta.

102 Rivoluzioni sisiche.

Rimarchevoli sono su que monti e alle sponde, ove dai monti precipitano, i massi enormi di granito di varie maniere, e sovente di tal qualità, per cui credonsi venuti dalle più sublimi e lontane alpi. Così il granito a grossi cristalli di feldspato bianco, detto da noi scerizzo ghiandone, che è il più comune, non trovasi, come nocciolo di monte e a grandi strati, se non al San Gottardo.

Chi, in vista di ciò, ama formare sistemi, immaginar può che una grande catastrofe, cagionata da troppo vicina cometa, abbia portata dal N. al S. un' immensa quantità d'acqua, la quale abbia seco strascinati sui monti comaschi e su gli altri, che allora erano un piano, tutti que massi; che abbia scavato il lago colla sua caduta, e siasi per lungo tempo sostenuta altissima, al segno d'aver presso Como un emissario che le acque del lago gettasse nell'alveo attuale dello Sceveso, il quale gran fiume esser doveva, siccome dimostralo l'ampiezza del suo antico letto. Allora le terre e i sassi che cadeano da'monti per le piogge, arrestavansi, come pur ora fanno, al giugnere al contatto del lago, e formavano de torrenti d'alluvione, e de bassi fondi sporgenti entro il lago stesso. S'abbassò questo per qualche rottura fatta o sopra Como, o sotto Lecco, o presso Malgrate, o sopra Menagio, luoghi tutti ove minore altezza hanno i monti che servon di sponda al lago. Que bassi fondi allora rimasero promontori, onde i torrenti piegaronsi ai loro lati; e tali deviamenti veggonsi di fatto. Simili abbassamenti più d'una volta avvennero, e quindi a diverse altezze v'ha de' promontori e de' piani'. Gli ammassi di ciottoli fluitati, appoggiati alle alte sponde delle valli e de' laghi, principalmente al S. e al S. O.; e'l farsi questi ciottoli generalmente più minuti nel progredire al S., cosicchè presso Como, e per lungo tratto in quella direzione, alla breccia molare succede l'arenosa mollegna, sono argomento evidente che l'acqua ve gli ha portati dal N. al S. In questo lago, come nel Maggiore, vedonsi frequentemente gli angoli entranti corrispondere ai salienti.

Che, anche prima di quest'epoca, i nostri monti fossero coperti dal mare, non ne lasciano dubitare i marmi conchigliferi, e le conchiglie d'ogni maniera, fra le quali abbondantissimi sono gli ammoniti (detti ora discoliti) di varie specie e d'ogni grandezza dalle microscopiche sopra Trammezzo, alle bipedali presso Moltrasio. E' noto che i corni d'ammone sono conchiglie che non trovansi ne nostri mari, se non microscopiche sui lidi adriatico e ligustico, portatevi senza dubbio dai torrenti che gli svelsero dai monti; e

Amoretti

che certe lenticolari appartengono ad insetti marini de' morri del sud, i quali formano a migliaja il cibo de' cetacei. De' corpi marini de' nostri monti riparleremo a' propri luoghi. Importanti sono e moltiplici ne' monti che

contornano il lago di Como, le miniere metalliche. Queste furono coltivate ne' tempi antichi, ma poi trascurate quasi sino ai nostri di; onde Kandelli applicò a'nostri monti quello che parlando della Gallia Cisalpina, scritto avea Strabone, cioè = Non vi si ha più oggidì quella cura dei metalli che una volta si aveva; forse perchè maggior vantag-gio ora si trae dalle miniere della Gallia Transalpina e della Spagna (1). E'rimarchevole però che Strabone, facendo menzione delle antiche nostre miniere, non rammenta che quelle di Vercelli e d'Ictomulo, cioè di valle Anzasca, (come vedemmo alla pag. 72) e non parla punto di quelle che abbiamo intorno al Lario. Non sarebbe pertanto strano che allora fossero ignote: tanto più che Plinio dice chiaramente che a Como, sua patria, non vi sono miniere di ferro, ma che vi si dà a questo metallo ottima tempra (2). Non furono però ignote ne'tempi di mezzo, giacchè il nome di monte d'oro trovasi anticamente dato a quello per cui dall'Agnedi-

<sup>(1)</sup> Geograph. Lib. V. (2) Hist. Nat. lib. xxxiv, n. 41.

na varcasi in val Malengo; e nel secolo ximi un vescovo di Como cercò ed ottenne da Federico II in dono alla sua chiesa tritte le miniere metallifere della diocesi sua. Giovio parla delle miniere d'argento di Valsassina, ora a noi sconosciute. Ma, checche siane degli antichi tempi, è certo che i premi e i sussidi e le istruzioni date dal Governo, che a tal oggetto ha istituito un Consiglio delle Miniere, fecero si che ora siano queste ben

lungi dall'essere trascurate.

Qui soltanto indicheremo in generale le miniere de monti intorno al Lario, riserbandoci a parlarne particolarmente a luoghi proprj. Facemmo già menzione della miniera di ferro di Valcavargna. Questo attraversa tutta la Lombardia nostra, cominciando dalle valli Anzasca e Antrona. Scavasi anche presso Dungo (trovato nel secolo xy da certo Giacomo Antonio di Desio), a Vercana sopra Domaso, e alla Gaeta all'O. sul lago; all'E. a Pagnona, e al monte Varrone nella Valsassina superiore; a Introbbio fra Bajedo e Pasturo nella inferiore, e persin sopra Mandello, e ad Acquate non lungi da Lecco. In Valcavargna e a Dungo v'è pur del rame. Vedemmo già come del piombo argentifero si scavi attualmente presso il Ponte di Tresa e in valle Marcolina. Se ne scavò pure presso Mandello, e non ha molti anni che si sono abbandonate altre miniere di piombo negli alti monti dello stesso distretto, e sopra Canzo. Riferisce Vannuccio Biringucci (1) che da'contorni di Como traevasi a'tempi suoi la giallamina, con cui cangiavasi il rame in ottone: era questa non si sa più indicare; dicesi però esservi dello zinco sopra Campione al Ceresio. Di molte miniere che attualmente lavoransi ne' dipartimenti del Lario

e dell' Adda parleremo poi.

Notizie più estese delle miniere nostre ci ha lasciate il mentovato Vandelli ( nel ms. di cui già parlai nella Prefazione) dopo d'avere percorsi i contorni del lago di Como. Secondo lui, il monte che sta al N. del lago sopra Domaso ha in più parti indizi di miniera di ferro, ed in alcuni luoghi ne vide egli i cunicoli abbondanti. Stendesi la mimiera di là sino a sopra Menagio. All' est del Lario ne ha trovati indizi dal forte di Fuentes sino a Dervio. Questa stendesi in Valsassina lungo il Legnone sino al monte Varrone. Un filone inferiore, che comincia presso Canzo in Vallassina, corre sopra Lierna, e attraversa, per Bajedo e Vimogno, la Valsassina sino al laghetto del sasso. E noto che le miniere stesse protendonsi nelle valli del Bergamasco e del Bresciano.

Numerosi del pari ha trovati gli antichi

(3) Pirotechnia

cunicoli e gl'indizi delle miniere di piombo sopra Argegno, nel monte che sta sopra Varena, a Pra san Pietro, a Cortabbio, e a Bindo in Valsassina sino al Sasso del rotto: e quindi venendo al sud per tutto il tratto della Valsassina sin presso Ballabio, e lungo il ramo di Lecco fin presso Mandello. Indizi di rame, oltre quello di Dungo, ha trovati a Domenza sul Legnone, e di vetriolo di rame presso Canzo in Vallassina.

Miniere particolari d'oro e d'argento nativo non n'abbiamo: ma del primo se n'è trovato nella pirite, e del secondo nel pionibo. Alcuni hanno riputati miniera di stagno certi bei granati di Valsassina. Questi granati che frequenti sono ne nostri monti, una specie di falso topazio di cui ve n'ha uno strato sopra Sorico, e le tormaline che trovansi a Sasso acuto sopra Gravedona, e in molti altri luoghi, sono le sole gemme che abbiamo in questi contorni. Minozzi (1) attribuisce ai monti comaschi anche i rubini e i carbonchi. Dell'adularia e del cristallo di rocca parlammo (2), e a luoghi propri indicheranposi i bitumi, le lignite e le torbe.

Qualche cosa giova pur dire, a fin di evi-tare le ripetizioni, del metodo generale di coltivazione che qui tiensi. Questi montanari

<sup>(1)</sup> Delizie del Lario. Como, 1638. (2) Pagina 122.

198 Industria, coltivazione.

sogliono andar a vendere la loro industria al-trove, e convien dire che sian essi de più ingegnosi, poichè in generale essi sono che costruiscono i barometri, i termometri ed altri stromenti di fisica, anche nuovi, alla portata comune, a misura che vengono inventati. Non si limitano però a questo solo, ma abbracciano, a norma delle circostanze e delle loro forze, ogni genere di commercio. Quindi è che tornando alla patria, or con poche or con molte ricchezze, vogliono acquistare ivi de fondi, e a tenuissima rendita impiegano i loro capitali; e molto spendono inoltre per rendere fruttiferi i loro terreni, perlochè con gran cura sono coltivati. Vero è che appena un decimo de maschi resta in paese, tranne l'inverno che vengonvi a passa-re ad ogni biennio; ma le donne laboriose e forti ai lavori campestri suppliscono, poco estesi essendo i loro fondi. E'da notarsi però che dopo la rivoluzione francese, cominciata nel 1789, minore è divenuta l'emigrazione degli abitatori de nostri monti.

Le vette sono a boschi e a prati, sovente comunali. Il mezzo, nelle buone esposizioni, è a castagni, e nella parte più bassa è a viti, ad alberi fruttiferi, a gelsi, ad ulivi e ad agrumi. Questi però vogliono essere coperti e riparati nell'inverno. Gli ulivi erano negli scorsi secoli molto più abbondanti che ora

nol sono. Il freddo del 1494, quello del 1709, e l'introduzione de gelsi hanno fatti trascurare gli uliveti, il prodotto de' quali altronde non è ne si grande ne si buono com'esserlo dovrebbe. pel cattivo metodo d'estrarre l'olio dalle olive. Un prodotto considerevole più che nol pare danno pur qui gli allori, per l'olio laurino che spremesi dalle loro bacche, riputato utilissimo nella mascalcia, e che talora più caro vendesi del miglior olio d'olive.

Non solo ben vi allignano i gelsi, ma grandissimo e superiore a quello della pianu-ra è sempre il prodotto de bozzoli, e migliore n'è la seta. I grani provano a maraviglia negli alti piani; ma negli altissimi, ove lasegala si preferisce al grano, gioverebbe forse preferire alla segale l'orzo di Siberia. La canapa vi riescirebbe bellissima, se meglio fosse preparata. Ai tempi di S. Ambrogio grossi erano e ricercati i tartufi de monti Comaschi, e pur ora il sono.

Parleremo qui pure degli animali. Negli alti monti vi stanno i camozzi, gli orsi, le marmotte, le lepri bianche, i tassi, i lupi, e nella palude di Colico anche le lontre. Si è creduta sin qui favolosa l'esistenza e la storia di lucertoni alpigiani, lunghi due e più metri, benchè descrittici e disegnatici da vari autori, e specialmente dallo Scheutzero.

Ma alcune ricerche da me ultimamente fatte m' hanno dimostrato che sì fatti animali. della specie degli Iguani, esistono tuttavia ne' nostri monti, ove non di rado sono uccisi o gravemente feriti; e rare ne sono le spoglie, perchè essendo essi riputati velenosi collo sguardo, coll'alito e col puzzo, nessun osa toocarli, e si lasciano in preda agli animalicarnivori e agl'insetti entro i burroni e le grotte, nelle quali per vecchiaia o per ferite muoiono. Questi lucertoni vengono a deporre le uova nell' arena presso i laghi nel maggio. Essi sono innocui, se non che furtivamente succhiano le vacche; e potrebbono qui, come gl' Iguani in America, somministrare un ottimo cibo. I galli di montagna, i fagiani, i francolini, le aquile, il gran gufo e l'avolto-io pur vi si veggono. Talora i venti hanno portati sui nostri laghi i pelicani, i cigni, le gru, le ardee e i fenicotteri. Plinio narra che a'tempi suoi i corvi teneansi lungi otto miglia da Como; ma oggidì gracchiano là, come altrove. E' molto probabile, se non certo, che nelle grotte de' più alti monti vadano a passare l'inverno intormentite le rondini. Volgarmente si crede ch'esse volino a cercare oltre mare i caldi climi; ma, se bene si osservino al tempo della loro emigrazione nel settembre, si vedranno avviarsi verso il nordovest.

I pesci del lago sono: L'agone, Cyprinus agone. - del Lario, Cyprinus Lariensis (1) L'anguilla, Murena anguilla. Cyprinus albor. L'arborella, Il barbo. Cyprinus barbus. Il botrisio Gadus lota. • bottatrice,) La carpina, Cyprinus carpio. Il cavezzale, Cyprinus capeto. o cavedano. ) (\*) Il gambero, Cancer astracus. Cyprinus rutilus, o idus. Il pice, o l'encobia, Cyprinus pico, encubia Plin. Petromizon branchialis. La lampreda, Il luccio, Esox lucius. Perca fluviatilis.

Il persico,
Lo strigio,
La scardola,
La trota,
Il temolo,
La tinca,
Il vairone,

Salmo fario.
Salmo thymallus.
Cyprinus tinca.
Cyprinus forinus.

Cyprinus leuciscus.

Cyprinus brama.

La trota, il luccio, il persico sono i migliori; ma tutti amano mangiare gli agoni freschissimi cotti all' uso de barcaiuoli: e

<sup>(1)</sup> Questo agone, particolare all lago di Como, à più piccolo, ha squame più bianche, ed è più saporito che l'agone degli altri nostri laghi. (\*) Il gambero non è pesce propriamente detto.

Pesche, commercio, venti. n' hanno ragione. Giovio, il quale pretende che la trota sia il mulo degli antichi, scrive altresì trovarsi ne'seni più profondi del lago de' burburi, pesci che oltrepassano la grossezza d'un nomo; ma nè egli dice d'averli veduti (anzi nega che possano prendersi, perche lacerano le reti, e sono impenetrabili alla fiocina), nè alcuno ne ha parlato dopo di lui come testimonio di vista. Lo stesso dicasi d'altri enormi pesci attribuiti al Verbano. Le più grosse trote o carpine, che bulberi pur diconsi sul Benaco (e che Morigia medesimo chiama bulgari, attribuendo loro la grossezza d'un maiale), e i più lunghi lucci possono aver fatta illusione. Plinio sin da giorni suoi trovò mirabile il pesce pico, che altempo degli amori, cioè in primavera, ricopriasi di scaglie rosse e rialzate, e chiamavasi allora encubia; e lo stesso succede oggidì.

Prendonsi i pesci con ogni maniera di reti; se non che le finissime son proibite, come lo è la calcina: la quale permessa è solo o tollerata ne' garui, che sono ammassi artificiali di pietre e legni, ove i comodi nascondigli e l'abbondante cibo invitano i pesci. Al tempo degli amori, che pe' diversi pesci è in tempi differenti, tendonsi loro le maggiori insidie presso le sponde arenose; e prendonsi infinite trote all'imboccatura dell'Ad-

Pesche, commercio, venti. da, della Breggia ec. Gran pesca pur si fa nelle escrescenze del lago, per le quali sale talora sino ad otto braccia sopra il livello ordinario, in cui la sua elevazione della superficie del mare è di braccia 356 3/3, (metri 212. 1. a.), delle quali ve n'ha 141 1/2 (poco più di 60 metri) da Lecco a Milano (1).

Il commercio del lago è poca cosa. Vi si trasporta ciò che per la via de' Grigioni viene in Lombardia, e ciò che da qui colà si man-

(1) Indicherò qui le piante più rimarchevoli dei monti Comaschi.

Campanula spicata. Arabis turrita.

Campanula bononiensis. glomerata.

Centaurea splendens. iacea.

> paniculata, taibel.

Ononis columnae. Allioni. natrix.

antiquorum. Gallium rubrum.

verum.Linnaei.

Adianthum capillus veneris.

Scabiosa columbaria. Celtis australis.

Clora perfoliata.

Chironia ramosissima. Hoffman.

intermedia.

coriacea. Ki- Gentiana pneumonante.

Chrysanthemum corym-

bosum. Trifolium hybridum.

Cytisus nigricans. Daphne laureola.

Piante particolari al Monte Legnone.

Allium ursinum.

Hypericum androsemum. quadrangulare.

humifusum.

Inula hirta.

Lonicera caerulea. Saxifraga cuneifolia.

stellaris. Senecio abrotanifolius.

carniolicus.

da, si per la via di Como, daddove le mercanzie trasportansi a Milano per terra, che
per la via di Lecco, daddove trasportansi
per acqua (V. Capo XXII). Il lago, oltre il
molto ferro, poco piombo e rame, somministra legna, carbone, calce, gesso, sassie marmi, majoliche, vetri, corteccia di quercia,
seta, pesci, agrumi e poco olio. Dalla pianura
riceve i grani, il sale e tutto ciò che vien dal
mare, e che mandasi per quella via in Germania, o serve alle manifatture di cotone e
di lana cola introdotte.

Quando regolare è la stagione, regolare è il vento, che segue in certo modo le impressioni del Sole, poichè alla notte spira la tramontana detta il Tivano, che all'alzarsi del Sole cessa, e tranquillo è il lago sino al mezzodì, dopo il quale soffia sud-ovest, detto la Breva: nome probabilmente derivato da Brivio sull'Adda, daddove spira tal vento riguardo al ramo di Lecco; onde pare che dagli abitanti di questo paese, anzichè dai Comaschi, sia stato dato tal nome al vento di sud-ovest. Questa alternativa di vento, che nelle ore calde portasi al nord, e al raffreddarsi dell'ammosfera torna al sud, devesi al dilatamento che il caldo fa dell'aria al piano, ond'è costretta a portarsi nelle valli verso nord; e ritorna poi al piano, quando, cessata essendo l'azione del Sole, l'aria ivi si condensa e ristrignesi. Un annuvolamento, una pioggia o una grandine che cada in una parte del lago, disordina tosto la regolarità del vento, e manda un improvviso soffio, spavento de barcaiuoli; e quindi i più cauti, all'udir del tuono (che chiamasi colà rumata), ritiransi a un qualche porto, o in un luogo riparato. Alterano pure la regolarità del vento le valli che nel lago immettono, e il vario andamento delle creste de' monti fa cadere, secondo le diverse inclinazioni, sul lago que' venti che diconsi montivi, e che giugnendo improvvisi, non lasciano d'essere pericolosi.

Il pericol però nasce più dalla forma delle barche e delle vele, che dai venti e da' flutti. Convien dire ciò non ostante che pochi sono i naufragi, e derivati sempre da barca o troppo o mal carica, o da barcaiuoli ub-

briachi .

Quantunque il lago di Como riceva un solo grosso fiume, cioè l'Adda, che per sè forse non agguaglia nè il Ticino, nè la Tosa
del Verbano, pur a molto maggiori escrescenze, che talora oltrepassano i 15 piedi, è soggetto, principalmente nel ramo di Como; il
che nasce dall'essere questo senza un emissario. I venti a ciò molto cooperano, poichè
il nord accumula le acque verso Como, e il
sud impedisce loro di portarsi verso Lecco,
ande a Como refluiscono. E poichè le acque

206 Dalla Cadenabbia a Colico. da Como devono pur tornare addietro per livellarsi, quindi v'hanno in quel ramo due correnti sensibili, l'occidentale cioè che tende a Como, e l'orientale che da Como torna a Bellagio, ove piega verso Lecco Talona s'è veduto il lago gonfiarsi e agitarsi repentinamente senza esterna cagione; il che (se non fu contraccolpo di lontano terremoto) deve attribuirsi ad una frana subacquea, cioè alla caduta d'uno di quegli ammassi subacquei di ghiaia che i torrenti depongono alla loro foce nel lago. Le striscie che vi s'osservano in tempo di calma e di regolare elettricità ammosferica, derivano da subacquei elettromotori. Le acque uscenti da fori del monte provano i laghi interni.

## CAPO XIX.

Dalla Cadenabbia al Pian di Colico in Valtellina, e a Bellano.

La Cadenabbia, nome d'una casa che, secondo alcuni, lo trae da Catena Appia, e secondo altri, da Ca de' Nauli, cioè casa de' barcaiuoli, ha di sopra Grianta, ben popolata e ricca terra, e in alto delle belle grotte nel sasso calcare, ove pur trovansi de' grossi corni d'ammone, delle discoliti, delle astroiti, grifiti, fungiti, telline, came, bucarditi, pettiniti, ec.

207

Lungo la riva viensi verso N. alla Maiolica, terricciuola così detta perchè eravi una fabbrica di maiolica; indi giugnesi a Menagio (Minacium) di cui già parlammo. Evvi in alto la fonte, e abbasso il torrente Sanagra, il di cui nome vuolsi derivato da sanat aegros; ma quell'acqua non contien nulla di minerale, e solo è leggera assai e freddissima. Presso questo torrente s'è trovata della buona argilla bianca, e non solo se n'è formata della buona maiolica e mediocre terraglia, ma si pensa ora ad erigervi una fabbrica di porcellana.

Presso a Nobiallo trovasi un' abbondante cava di gesso in massa, in cui però a luogo a luogo v'è qualche vena di gesso specolare, che serve ai bei lavori di scagliola, come quello d'Oltrepò. Scopoli non sa intendere come siasi ivi formato quel gesso (ch'esser deve un risultato di terra calcare saturata d'acido solforico), non avendo veduto in que'contorni nè solfo nè pirite; ma la pirite di Valsolda probabilmente a Nobiallo si stende, e passa oltre il lago. Altronde v'ha chi opina formarsi anche per una combinazione locale l'acido solforico. V'ha in quel gesso dell'alabastro venato.

Presso la piccola terra di Gaeta (Caieta) il monte presenta molti massi rossigni, evien detto perciò Sasso rancio. Que' massi, che

s'internano anche nel monte, sono un'ocra di ferro assai abbondante di minerale, e di facile escavazione e fusione, onde con vantaggio ne'forni si unisce ai ferri spatici delle vicine miniere; ma non vi sono filoni continuati. Giovio chiamo quel luogo Saxa raucida. Amena solitudin qui trovasi alla foce del ruscelletto perenne detto Acqua Seria.

Dopo Gaeta non è più calcare, ma scistoso micaceo, e sovente granatifero il sasso sino a Musso. Vien quindi la terra di Rezzonico (Rhaetionicum) che ci rammemora gli antichi Raeti, e ad illustre famiglia ha dato il nome. Vi si veggono al di sopra le ruine

di vetusta rocca.

Vedesi al basso Pianello, in alto Cremia, ove l'amator di pitture può salire a vedere il bel san Michele di Paolo Veroncse nella chiesa che ne porta il nome. Vedrà indi le ruine del castello di Musso. Questo castello è celebre, perchè edificato a triplice fortificazione, con taglio o fossa perpendicolare nello scoglio, dal valoroso Gianciacomo Triulzio condottier d'armata pe' re francesi Lodovico XII e Francesco I; e più ancora perchè ivi fortificossi il famoso Giangiacomo Medici; e non solo resistè a potenti forze di terra e di acqua, ma di la partendo fu il terrore degli Sforza, conquistò molta parte de' paesi del lago e di Valtellina; e non si diede pace alla Lome

Dungo, Gravedona.

200 bardia se non dando a lui e a suoi discendenti, oltre la somma di 35000 zecchini, prima Lecco, indi la terra di Melegnano, castello posto fra Milano e Lodi, in vece di quanto tenea sul Lario. A Musso e la cava di marmo bianco che somministrò i sassi all'edificazione del duomo di Come. Presso Musso corre il torrente Carlazzo.

Quando sia giunto a Dungo, di là non lontano potrà il naturalista salire il monte sino alle miniere di ferro che ivi scavansi. Quivi sono i filoni di ferro spatico, che all'ovest unisconsi a quei di Valcavargna, e prosieguono all'est per la Valsassina superiore, come dicemmo. Il ferro è di buona qualità, ma sarebbe migliore se non fosse misto a rame; e da questo trarrebbesi maggior vantaggio se fosse più abbondante. Più presso Dungo sono i forni e le fucine in cui tal ferro si fonde e lavorasi. La fusione del rame non fassi che ad ogni triennio. Ivi pur trovasi dello scisto micaceo alluminoso. Leggesi nelle carte au-tentiche di que tempi, or esistenti nell'archivio Trivulzi, che Giacomo Antonio di Desio non solo trovò que' filoni metallici nel secolo xv, ma ritrovò pure lì presso de massi di rubini e di smeraldi da farne tavole ecolonne, che si obbligo di vendere al duca di Milano Filippo Maria Visconti, ad un determinato prezzo. Poiche di tali gemme non

Dungo, Grasedona.

Tha traccia in quel luogo, è probabile che
siasi dato il nome di rubino allo scisto granatifero, o di smeraldo al serpentino o smaragdite, che ivi pur si trovano. Ben abitata è l'interna valle: ivi fra Gormasino e Garzeno è Stazzona (Statione), e v'è strada che dall'alpe di Pessolo entra in val Zebiasca e conduce a Bellinzona, come già accennai. Dungo (che altri in latino chiama Unca, altri Adunca, dalla forma del seno in cui si trova ) è una delle tre Pievi.

L'altra Pieve è Gravedona, bello e ben situato borgo, che ha in faccia il mezzodì e la maggior ampiezza del lago, e difeso è al nord da elevati monti. Un di questi, ov' è estesa pianura, dicesi Pian di Livio (mons Livii.) Vi son pur le terre di Traversa, Vercana, Caino, Dosso e Peglio, nell'ultima delle quali la chiesa ha vaghissimi a fresco. Molti altri paesi ha la valle, che i vari torrenti in altrettante vallette suddividono, e da una di queste, per la strada di s. Jovio, si passa nella Svizzera. Trovansi in que' monti frequenti indizi di ferro; e a Sasso acuto v'ha delle belle tormaline. La vetta di questo monte è tutta di quarzo lucido, e par un solo cristallo. Le donne hanno qui una strana foggia di vestito cappuccinesco, per cui diconsi Frate, adottato e conservato per voto de loro antenati. In quel dimesso abito però

non lascia di spiccare la bellezza delle forme, e l'avvenenza de' volti; e il lusso ha pur trovato il modo d'introdurvi l'oro e i merletti.

Il palazzo già de'Gallii, duchi d'Alvitto, unisce all'ampiezza e al buon disegno la ricchezza de marmi, e mostra il buon gusto, che pure si scorge nelle altre fabbriche, che il card. Tolomeo Gallio fece erigere sul lago, delle quali parleremo. V'è tradizione che siasi trattato di trasportar in esso il Concilio ecumenico, che poi si tenne a Trento. L'antica or abbandonata chiesa collegiata, col battistero da essa separato all'uso antico, posta in riva al lago, presenta indizi della sua vetustà ne vari strati di pitture che ornano le sue pareti, e di cui veggonsi i resti; e prova che il lago siasi da alcuni secoli in qua sensibilmente alzato, a meno che non dicasi abbassato il suolo; poichè non è a credersi che avessero in origine i Gravedonesi costruita la chiesa loro sì bassa che il lago ad ogni escrescenza occupar ne dovesse l'ingresso e il pavimento. Nel battistero la pittura a fresco rappresenta il miracolo dell'insolito splendore che narrasi esser emanato per due giorni da un'immagine del Bambin Gesu; miracolo che vuolsi qui accaduto nell'anno 823. Il colto viaggiatore ivi pur leggerà le

Domaso, Sorico. due iscrizioni d'Agnela e d'Onoria del quin-

to secolo (\*).

412

Si a Gravedona che al vicino Domaso e in molti altri borghi del lago meritano d'esser vedute le numerose filande, i grandiosi filatoj e le seghe ad acqua.

(\*) Il p. Tatti nella decade prima degli Annali sacri di Como, edita l'anno 1663, dice essersi rinvenute pochi anni innanzi queste due lapidi ristaurandosi la chiesa di S. Vincenzo. Veggansi per disteso

> Memoriaa Bonae HIC . REOVIESCIT . IN . PACE FAMVLA . CHRISTI . AGNELA QVE VIXIT . IN . HOC . SECVLO . ANNOS DLUS . Minus . EXX . DEPOSETA . SVB DIE . III . KALendis . APRILIS . AVIENO . viro . clarissimo . INDictione. X.

Bon as Memoriae HIC . REQVIESCIT . IN . PACE FAM VLA . CHRISTI . HONORIA QVE . VIXIT . IN . SECVLO . ANNOS PLus . Minus . XX . DEPOSITA . DIE . VIN KALENDAS . IVLIAS . VENANTIO

Viro . Clarissimo . INDictione . I . Famuli Christi si diceano allora i buoni fedeli, e tali furono. Agnella ed Quoria, alla cui buona memoria furono incisi questi epitaffj. Avieno fu il Console d'Occidente dell'anno 502, in cui morì Agnella. li 30 di marzo: Venanzio fu Console nel 508, in cui morì Onoria li 24 di Giugno. Gli er ori ortografici si attribuiscono all'ignoranza di quell'età; Benchè nel lor, genere stiano queste lapidi fra le belle e pulite (Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus ).

A Gera vedrassi la raffinazione del sale pe'Grigioni, simile a quella di Maccagno superiore, di cui parlammo al Capo XV. Il pieno di Golico, che v'è rimpetto, formato dalle frane del Legnone, (da cui viene molta terra di sassi ollari e talcosi scomposti) rende insalubre nella state anche l'aria di Gera e di Sorico.

Si volge quindi nel seno formato dal fiume Mera, detto il Lago superiore o di Mezzola. Ivi nelle alte rupi annidano e mellificano copiose le api, che nessuno spoglia del prodotto delle loro raccolte. Ivi erano i campi Ciciliani e Mariani, e v'è ancora quel Vercelio, ora Verseio, i cui abitatori eressero a C. Plinio Gecilio Secondo un momento, che ora sta in Milano nella casa Rossi, dianzi Archinto; monumento mal a proposito, secondo il ch. Giovio, attribuito ai Vercellesi.

Vassi alla Riva di Chiavenna, indi all'insigne borgo di questo nome, daddove si passa nello stato de' Grigioni, che altre volte sin qui e nella Valtellina stendevasi; e per la Spluga, scoscesa montagna, si passa a Coira e nel resto della Germania, o si ridiscende in val Mesolcina, come altrove si disse. Nel passar da Piuro, ora dall'alto trasportato al basso, si rammenta la spaventevol frana del monte che rovesciò e coprì questo

paese nel 1618 Egli è pur in questa valle che trovasi in filoni e lavorasi la pietra ollare al torno, formandone vasi d'ogni maniera; se non che ora molto è diminuita questa manifattura. Proseguendo lungo la Mera, si varca il monte, vassi al lago di Siglio, sorgente dell'Eno; e li presso è s. Maurizio ce-lebre per le acque acidule e salubri.

Nell'appressarsi al lago di Chiavenna veggonsi le foci dell'Adda, che avanti d'entrare nel Lario tutta percorre la Valtellina per un tratto di 75 miglia. Giovio, Boldoni, ed altri che trovano volentieri de vestigi di vetuste nazioni, chiamano questa valle Volturrenu, e abitata la vogliono anticamente dagli Etruschi. Chi, per andare alle Terme di Bormio, o passa per essa in Tirolo, la vorrà percorrere, andrà a sbarcare presso Colico, paese paludoso, e perciò d'ania malsana, che però migliorarsi potrebbe qualora con ben ordinate fosse si desse scolo alle acque stagnanti in fondo torboso; e dalla torba, riconosciuta già buona e abbondante, al tempo medesimo si trarrebbe vantaggio. Per asciu-garlo fuvvi chi propose d'abbassare di molto braccia l'uscita dell'Adda a Leeco; ma, oltreche non sen'otterrebbe forse l'intento se pon abbassandola delo paridad Olginate e a Brivio, converrebb egli? (1). Lasciando a

<sup>(1)</sup> Castelli. Piano ragionato per l'asciugamen-to del Piano del Colico. Milano, 1786.

manca il forte di Fuentes, ora d'inutil difesa, presso la cui porta veggonsi indizi di
miniera di ferre, verrebbe a Delebio, bel
borgo; indi per Rogola, Piagne e Cosio, a
Morbegno (Morbonium), che sebbene tragga
il nome da morbi che v'apporta l'aria insalubre, pur è un ampio e ben popolato borgo,
che intorno a sè ha fertili piani, rimpetto
ha feconde vigne, e al di sopra ricchi boschi,
e una strada che al Bergamasco conduce.
Nella valle del Bitto, torrente che sotto Morbegno entra in Adda, presso a Girola, v'è
una miniera di ferro spatico, che si cava e
si porta ai f'orni di Valsassina, de' quali parlerò.

Rimpetto a Morbegno, oltre il fiume, è la valle del Masino, in cima alla quale stanno le acque termali di questo nome. In que' monti (uno de'quali, per cui si varca dall'Agnedina in val Malengo, chiamasi tuttavia il monto dell' oro) furono ultimamente trovate delle buone miniere di ossido di ferro e di rame; e vuolsi anche che siavi dell' oro a segno che convenga intraprenderne lo scavo.

La strada di Valtellina corre alla sinistra dell'Adda sino a s. Gregorio e a Colorino, ove tragittato il fiume, vassi a s. Pietro, e quindi a Sondrio, principal paese di tutta la valle, e capo-luogo del dipartimento dell'Adda. Nella vicina valle di Malegno vi son filoni di pirite di rame e di ferro magnetico. In un de' monti che la formano v'ha dell'amianto assai flessibile, che servir potrebbe a farne terraglia e crogiuoli, e già in Como venne filato e tessuto; e della pietra ollare, che pur cola lavorasi, benchè assai meno di prima. Così a Fusine in val di Madre v'è una miniera di ferro spatico, ch'è stata lavorata in altri tempi. Simil ferro sin da' tempi del duca Sforza cavasi in val d'Ambria, e a Ponte che sta sopra Chiuro, nel comune di Boffetto, patria del cel. Piazzi, che dall' Osservatorio di Palermo scoprì nel primo di del 1801 il pianeta Cerere. Ivi lavoransi pur oggidì ricchissime piriti di rame da pochi anni scoperte.

Da Chiuro viensi a Tresenda e Boalzo, e vedesi in alto Teglio, picciola terra, che dà il nome alla valle. Di là si passa a Villa: poc'oltre si tragitta il fiumcello emissario del laghetto di Puschiavo: e tragittando poi l'Adda, si va a Tirano. Gli osservatori di fisonomie trovano che gli abitanti della Valtellina, ove le paludi non guastan l'aria, offrono sino a Villa ne loro volti una forma greca e regolare, ma quind'innanzi hanno fisomomia tedesca; onde argomentasi che i primidall'Insubria, e i secondi dalla Rezia sianandati ad abitar la valle.

Altro considerevol borgo è Tirano, sebben-

collocato in faccia al nord. Ivi pochi anni sono cadde un monte che arrestò il corso all'Adda e formò considerevol lago che va lentamente asciugandosi. Nella valle di Belviso, che gli sta sopra, v è nel comune d'Aprica un filone di pirite di rame, e uno strato di galena con ferro: e sorrispondendo questo monte a val Camonica sul Bresciano, ove frequentata strada conduce, ben è
chiaro che le stesse miniere attraversano il
monte. In quelle vicinanze v'è pur della
buon' argilla, che ivi s'adopera in una fabbrica di maiolica. Dalla medesima parte sono Lovero, Tovo e Mazzo, dopo il qual paese si tragitta il fiume, e a Cosio si ripassa
nuovamente.

Dopo Boladore, Mondadizza e le Prese giugnesi ai confini della Valtellina per entrare nel distretto, già contado di Bormio, dianzi fornito d'amplissimi privilégi, che dalla Valtellina il distingueano. Chiuso altre volte n'era l'ingresse, e vi sono ancora i resti del gran muro e della porta. Assai angusta è qui la valle, che poi si dilata a formare il piano di Bormio. Sta questo considerevol borgo fra l'Adda e il Fredolfo, fiume maggior dell'Adda, ma che in questo perde il nome. Vien esso dalla val Furba, in cui al luogo detto s. Catterina, distante tre ore da Bormio, è una sorgente d'acqua acidula,

ma trascurata, forse perchè soverchiamente vitriolica al gusto. Ivi, al luogo detto la Palla d'oro, sul monte Sebru, v'è un filone considerevole di spato calcare; e pur ivi trovast della galena di piombo, e della miniera d'argento grigia fra lo scisto argilloso e il calcare. Nella stessa montagna v'ha della malachite, del lapislazuli e della pirite arsenicale.

A mezza lega da Bormio sul pendio del monte Braglio stanno le Terme già anticamente conosciute, e celebrate dall'eloquente e dotto segretario del re Teodorico, Cassiodoro. Le acque sono abbondanti, sulfuree e calde, e sono a molti mali utilissimo rimedio. Molto frequentate son esse dai Valtellinesi e dai Grigioni; e v'accorrono anche gli abitatori della non lontana valle dell'Eugaddina, ove parlasi tuttavia e scrivesi e stampasi la lingua romanza, cioè quell'idioma che alcune legioni romane stazionate fra monti trasmisero a' loro discendenti, che per venti secoli il conservarono in alcuni angoli dell'Inghilterra, della Spagna, della Francia e del Friuli (1). Ben più frequentate sarebbono quelle terme, se ne fosse migliorala fabbrica, onde più comodo alloggio vi trovasse lo straniere che ne ha bisogno,

<sup>(1)</sup> Planta. Philos. Transact. Vol. 68. Part. I. - Scelta d'Opuscoli Tom. III. pag. 487.

e carreggiabile si rendesse la via di Valtellina .

A Riatta, nel distretto di Bormio, v'è un filone assai inclinato di galena di piombo argentifero nello scisto. Un simil filone v' è a Premaglio, e molti ve n'ha nella valle di Pedenos, per cui vien l'Adda, fra i quali due ne sono a Campo. Dalla valle di Pedenos la via sale pel monte Maglio, e va nel Tirolo. A Fratello, presso al laghetto, che si chiama Fonte d'Adda, vi sono molti strati di mina di ferro ocracea, lavorata altre volte e poi abbandonata. Oltre la valle di Pedenos è val Livino, che getta la acque nell'Eno, e ivi sulla montagna detta Campeccio v'ha della galena di piombo, e de'filoni di ferro magnetico. Dover vuole ch'io qui protesti la mia riconoscenza al sig. d'Odmarck, valente mineralogo, che avendo visitata la Valtellina, mi ha amichevoknente comunicate le sue osservazioni.

Le montagne per due terzi della loro altezza sono di sasso calcare, e talora, specialmente presso alle terme di Bormio, v'è quella pietra che strofinata puzza, e detta è perciò pietra-porca (Lapis suillus). La Valtellina tutta è paese ricco per la vegetazione, e in ispecie pe'vini; in tutta quella parte che guarda il mezzodi i castagni occupan la parte superiore, e quella che guarda il nord è

a pascolo. Frequenti son pure in questa valle gli allori, dai quali traggesi olio laurino. Ivi è pure abbondanza di legname, che l'Adda trasporta al lago, e ordinato in sattere simo a noi viene Fu la Valtellina de' duchi di Milano, che la cederono a Grigioni, co' quali essa ebbe poi quasi continue contese: oraforma parte dell' italico regno, e colla valle della Mera il dipartimento dell' Adda.

Ma ritornianio presso al Lario. Nel piano di Colico comincia il monte Legnone (Lineo) che ha 7920 piedi di altezza perpendicolare dalla riva del lago, e per conseguenza 8574 dalla riva del mare; essendo il lago di Como alto piedi 654 dal livello del mare. E' rimarchevole l'osservazione del ch. sig. cav. Pini che trovò essere il Legnone il monte che ha il più alto pendio continuato; poichè il san Gottardo, il Mon-bianco, il Monte rosa ec., che molto più alti sono, presa l'altezza perpendicolare, non hanno dalle loro radici alla sommità tanta distanza, quanta ve n'ha da Colico o da Piona alla cima del Legnone. Chi vorrà salirvi seguirà la via indicata da Pini istesso, cioè da Pagnona all'alpe di Vicina, e per la valle di Daven alla Porta dei Merli, daddove agevolmente si sale in vetta. Il viaggio si fa in 7 ore. L'aria è insalubre alla vetta, come al piede, e buona in mezzo.

Presso Olgiasca alla cava di marino bianco che ora a Milano in gran copia trasportasi pel grand' arco sulla via del Sempione. Questo marino è incassato nello scisto, ed ha circa 40 piedi di larghezza il filone. Succede il laghetto di Piona formato da una penisola. Ivi pure è una cava di marino bianco, continuazione di quella di Musso; come una continuazione di quella di Dungo è la miniera di ferro che ivi altre volte cavavasi. Piona appartenne prima a Frati Teutonici, e divenne quindi badia de' monaci che fu poi commendata.

Seguendo la costa vedesi che il monte, sino a certa altezza almeno, è d'una breccia rossigna, (Psammite?) di pasta grossolana. Giugnesi à Doro (Doris), ove la diocesi di Milano frammezza quella di Como, indi a Corenno (Corinthos), e poseia a Dervio (Delphos). Ivi profondissimo è il lago, ma li presso sbocca il Varrone, e v ha formata un' estesa pianura, renduta poi fertile ed amena dagli uomini. Nasce il Varrone nei monti che più abbondano di ferro; e tali sono pur que paesi che stanno immediatamente so-. pra Dervio, cioè Vestreno, Sueglio, Introzzo, Tremenico, Aveno, Pagnona e Premana; ma non è sì comoda questa via, come quella che colà conduce dalla valle della Proverna, di

cui perleremo. Nel letto del Varrone, poco lungi da Dervio, v'è di quel marmo che è detto bindellino per essere a varie strisce regolari di bei colori; ma la situazion sua fa che non se ne tragga vantaggio. In generale sopra tutti quei monti trovansi de massi di marmo di tutti i colori: il più frequente è l'occhiadino.

Si tragitta o si costeggia un seno ben coltivato e ameno, e giugnesi a Bellano. Era questo altre volte più grosso e più ben edificato borgo che ora non è; ma le guerre degli scorsi secolì lo hanno rovinato. Sulla facciata della chiesa parrocchiale si vedono aucora gli stemmi delle famiglie Torriani e Visconti.

Visconti.

Varie manifatture vi sono, principalmente di seta, e v'è molto commercie, essendo qui la strada che conduce a Valsassina.

Qui vedesi l'Orrido, di cui parleremo al Gapo XXI.

## CAPO XX.

## Valsassina.

Erta ed incomoda salita s'affaccia al principio per andarvi da Bellano; indi si cammina lungo tratto al piano, e si piega a Taceno a destra, o si prosiegne il viaggio diritto a Margno. Trovansi a Margno principalmente

que'sassi resistenti al fuoco, che perciò diconsi sassi da fornaci . Da Taceno s'entra nella Valsassina propriamente detta, antica signo-ria de Torriani, che di colà partirono co loro uomini a soccorrere i Milanesi, i quali cominciarono allora a risorgere dall'oppressione di Barbarossa e de confinanti popoli. Dominaron i Torriani perciò lungo tempo a Milano; ma i Visconti loro rivali li vinsero, e fecer perire miseramente quei che non fuggirono nel Friuli, ove signore era e patriarca d' Udine Raimondo Torriani, il quale co' titoli e colle ricchezze di cui potea disporre, diè loro un qualche compenso della perduta signoria di Milano. A Primaluna, borgo principale della Valsassina, vedesi nella casa de' sigg. Cattanei qualche resto delle abitazioni di quei feudatari.

Che la pianura di Valsassina fosse lago forse in due diviso, scorgesi apertamente dalle scogliere che l'acqua ha corrose, e che la valle chiudevano presso Introbbio al sud, nel luogo detto il Chiuso, e presso al Portone al nord. A Cartenuova v'ha un bel forno alla svedese per la fusione del ferro, e un altro a Introbbio. I vicini monti somministrano, oltre il sasso refrattario, la miniera di ferro e il carbone. In questa parte della Valsassina non iscavasi ferro che sopra Pasturo, parte ocraceo e parte spatico; ma vi si porta

pure del ferro della valle del Varrone. Altre volte vi si scavarono miniere di piombo e d'argento, che or sono abbandonate, ma non ignote. Ivi pur trovansi delle buone argille, talora refrattarie pel molto talco che contengono, e delle arene attissime a far cristalli, le quali trasportansi alle vetraie di Varena e di Porlezza. La migliore sta presso Parlasco. L'alto del monte è calcare, e di sasso argilloso è la base. Presso Introbbio nella valle di Troggia v'ha degli indizi di miniera di ferro, e delle piriti: nel vicino torrente d'Acquaduro al canal del Zeppo v'ha del piombo con molto argento: ve n'ha pure al Pendaglio.

Presso a Primaluna veggonsi due piccole terre, Gera e Barcone, distrutte e coperte per la massima parte dalle ruine del monte che loro corse sopra nell'anno 1763, essendosene la superficie staccata dal nocciolo e spaccata: più di cento persone vi perirono. Fu questo probabilmente l'effetto delle acque e delle piriti, ed altri minerali che ivi si scorgono. Il monte che abbasso è di rocca mieacea, in alto è calcare come l'opposto Moncodine. Un marmo nero calcare purissime trovasi presso al Chiuso in istrati perpendicolari.

Oltre Introbbio si tragitta e s'abbandona la Pioverna, viensi a Pasturo e Baiedo, sopra i quali paesi scavansi miniere di ferso

spatico e d'ocraceo, il primo in filoni, il secondo in ammassi o gruppi; e lasciando a sinistra l'alta valle, ov' è Bargo, Gremena e altri paesi, si sale in un piano fra due enormi scogliere, che vedute da Milano diconsi il Resegone di Lecco; poichè son si dentate, che somigliano ad una resica. Quegli scogli sono calcari, ed a strati quasi orizzontali. Viensi ai due Ballabii, nelle cui vicinanze, cioè a Lagarello e a Monte cavallo, v'ha miniera colà di ferro, e qui di piombo. Indi si discende a Laorca, ove il curioso andrà a vedere la bellissima grotta, nella quale belle stalattiti e stalagmiti presentano de vaghi fenomeni. Un'acqua che produce un vantaggio salutare è quella del Caldone, da qui non lungi; sebbene non contenga nulla di minerale, nè di gas, nè altro pregio abbia fuor che quello d'essere purissima e leggerissima. Di ciò che è più presso a Lecco parleremo a suo luogo. Ripigliamo la via superiore.

Da Margno si passa a Casargo, e si discende nel letto del Varrene. Chi guarda in alto il monte, e il vede a luogo a luogo screpolato, teme per questi due paesi il disastro di Gera e Barcone; ma l'attenzione di sviare e incanalare le acque che discendono dal monte, allontana il danno e il pericolo. V'ha delle buone coti fra Margno e

Crandola.

Amoretti

15

Si tragitta il Varrone sur un ponte, ove strettissimo ma assai profondo è il letto del fiume. Se questo si percorra con occhio at-tento, vi si vedranno massi di granito, serpentino e porsido di tante varietà, che for-sa è inserirne che dalle diverse giogaie dei monti siano qui stati portati. Sono ivi i forni di fusione pel minerale di ferro che dal monte Solivo o dal Varrone vi si porta su i muli, per un viaggio di quattro ore, e per una strada comoda, quanto è possibile il far-la e il conservarla in que monti. Vi si fondono circa 20,000 rubbi di ferro all'anno. Il ferro in vetta al monte è a grossi filoni quasi perpendicolari; ma poichè da tem-po immemorabile vassi sviscerando la montagna, avviene talora che ove si spera d'avere la continuazione del filone, incontransi dei rottami e delle macerie. Di questo minera-le trovansi tracce presso la Scoglia e al Den-te, luoghi pe quali si passa nel salire alle lavorate miniere.

Sulla vetta più alta v'è un gran masso detto il Passo Salimurano, e anche il Pizzo de'tre Signori, perchè serviva dianzi a marcare i confini di tre Sovrani, cioè l'Austria, Venezia e i Grigioni: di fatto da quella vetta discendesi a sinistra in val di Morbegno, e a destra in val Brembate. Ora que'confini scomparvero.

Valcasarca, Valmarcia, che sono interne fra la Pioverna e il Varrone, contengono esse pure delle miniere di ferro, di piombo,

di piombaggine, e delle piriti.

Gli abitanti di Valsassina poco coltivano gl'infecondi lor monti. La canapa si fa da loro macerare all'aria con grave perdita di sostanza e di tempo. Medianti i privilegi che aveano, coltivavano in alcuni luoghi del tabacco. Ottimo mele ricavano dalle api, che pur tengono nel peggior modo, cioè in arnie lunghe quadrangolari inclinate, e affatto aperte nel fondo. Molti degli uomini lavorano alle miniere, alle fucine, ai magli; ed altri fanno fini e buoni lavori d'acciaio. Parecchi vanno ad esercitar il mestiere di calderaio e ferraio a Venezia.

## CAPO XXI.

Da Bellano a Lecco, e ritorno alla Cadenabbia, ec.

A Bellano ciò che invita il curioso d'ogni indole, è l'Orrido. Dassi questo nome al luogo ove cade la Pioverna in mezzo a uno scoglio ch'essa ha corroso per l'altezza perpendicolare di ben 200 piedi, a foggia d'ampio pozzo, in fondo a cui s'è aperta una strada per portarsi al lago; e l'ha corroso tortuosamente, perchè il sasso, ora calcare or argillaceo scistoso, ora quarzoso, le opponea di-

versa resistenza. L'orror del luogo vien accresciuto dall'oscurità, dallo spumeggiare e dal cupo muggito delle acque. Sur un ponte angusto, pensile e sostenuto da catene si tra-gitta il fiume, e per una scala rozzamente tagliata nel sasso si sale ove da un balcone vedesi l'interno della caverna, da cui il fiume precipitasi e scorre. Può osservarsi che l'acqua, quasi spintavi da flutto, or cresce or diminuisce, mostrando una specie di respirazione, come quando nell'uscire da chiuso loco contrasta coll'aria. Ben si vede anche la caduta da una picciola ed altre volte ben ornata casuccia de sigg. Fumagalli, dai quali d'uopo è dipendere per andar a veder l'Orrido. Dell'acqua che vien da quella specie di caverna una piccola parte sostiensi a servizio de' mulini e d'altri edifizi.

E'stato osservato che comunque maestosa e grande sia questa cascata, non però porta tutte le acque del fiume, che bagua e non di rado inonda la Valsassina; onde a ragione si crede che per canali sotterranei una parte ne

scenda al lago inosservata.

Chi meglio veder vuole l'andamento del Sume e il principio della cornosione, sale per la via di Valsassina sul ponte che attraversa l'Orrido, e che offre anche all'intorno un maestoso prospetto.

Tendendo a Lecco, veggonsi le belle e fer,

tili coste di Cultonio, che sorse dalla cultura ebber nome, e viensi alle cave de marmi neri poste presso al lago stesso. Bel marmo è que sto, non dissimile pel colore e pel lustro dal paragone, ma più tenero esso è e calcare, onde ben somiglia il marmo pentelico e luculleo degli antichi. Non son però frequenti i grossi massi che non abbiano rilegature di spato bianco, che ne guastano la bellezza. Gli strati del marmo nero (che trovasi in più luoghi presso il lago e in Valsassina) dappertutto sono molto inclinati, e in alcuni luoghi poco meno che perpendicolari, onde i lavoratori di questa cava sovente vi travagliano su scale attaccate a corde.

Nell'alto del monte v'ha della bella lumachella, e v'ha altresì di quel duro e vago marmo che diciamo occluadino, perchè sembra di tanti occhi formato; ed è composto di marmo nericcio e di spato bianco, che pur talora occupa i vani de corpi marini che v'erano frammisti, e ne prende le forme. Il più comune occhiadino però vienci dal Bergamaco. Vi si trova pure il mentovato bindelliono, ch'è sparso in tutti questi contorni, e anche di sopra di Menagio, ma non di si vivi colori come quello di Dervio.

Giunto in Varena, grossa terra, alcune botteghe di marmorai vi faranno meglio coposcere i vicini marmi si di cave che di massi staccati e accidentali, e i lavori che se me fanno. La casa e il giardino, e più ancora il laboratoio e il forno del sig. bar. Isimbardi, direttore gen. delle regie zecche, sono ciò che v'ha di più degno d'essere veduto. Antica terra è Varena. Nel secolo xii i Comaschi avendo domati gl'Isolani, contro i quali avevano per molti anni pugnato, li costrinsero ad abbandonare l'Isola e le contigue loro abitazioni, e fissare il soggiorno in Varena, che crebbe d'ampiezza ed estese la coltivazione. Come Bellano a settentrione, così Varena è, in gran parte almeno, esposta al mezzodì, dal che nacque il proverbio:

Vada, chi vuol provar pene d'Inferno,
D'està a Varèna, ed a Bellan d'inverno.

Del dolce clima di Varena argomento ne sono, non solo gli ulivi che qui coltivati sembrano con maggior diligenza che altrove, ma gli stessi aloe che fra gli scogli spontanei nascono e fioriscono talora; e veder si possono specialmente sotto il mentovato giardino Isimbardi, e al sud del giardino di Monastero, casa dei Mornigo, che fu monistero altre volte. Vandelli trovò poco più sotto anche la melia azederach, pianta della Siria.

Stanno sopra Varena le terre di Perledo, Esino e Bologna, su que piani, de quali già parlammo. Le due acute montagne che vi stan sopra, chiamansi il Grignone e la Grigna; e Moncodine o Moncodone dicesi la vetta più alta, al nord della quale trovasi un ghiacciaio che somministra freschissime ac-

que da ambo i lati.

Da questo ghiacciaio proviene senza dubbio il vicin fiume Latte, che diede il nome al contigno villaggio. Esce questo fiume d'acqua freddissima da una caverna ( risalendo dal basso per una specie di salto di gatto) alta circa 1000 piedi dal lago; e precipitando poco meno che perpendicolare fra massi, spuma e s'imbianca, sicchè non senza ragio-ne dicesi Latte. Narrasi che nel 1583 alcuni, che aveano più coraggio che buon senso, siano in quella entrati, l'abbiano percorsa per ben sei miglia, siansi per tre giorni smarriti negli andirivieni del cavo monte, e al quarto ne siano usciti sì atterriti, che fra tre dì tutti ne morirono. Un fenomeno curioso presenta questo fiume, ed è che comincia a sgorgare nel marzo, accresce le acque sue freddissime quanto più intenso è il caldo della state, e sul finir dell'autunno inaridisce, e tace durante tutto l'inverno. La spiegazione di que-sto fenomeno, non infrequente nelle Alpi, trovasi nel mentovato ghiacciaio di Moncodine, che gli somministra le acque, quando il caldo lo fa squagliare almeno in parte. E rimarchevole che non diede mai acqua nella state del 1540, come riporta il Serra: anno

Lario, Ramo di Lecco.

in cui non ebbe l'inverno ne acqua ne nevi; e la diede nell'inverno del 1796, in cui

dirotte e continue furono le pioggie.

Fa maraviglia al cel. Andrea Baccio, come di questo fiume non abbiano fatta parola i due Plinii: e pensa non senza ragione il ch. Giovio, che a loro tempi si prolungasse la caverna entro le viscere del monte, e cadesse il fiume inosservato nel lago: che sia stato quindi chiuso quel canale da sassi. portativi, o dalle terre depostevi dalle acque medesime, e che siansi perciò sperta la strada per cui oggidì uscir le veggiamo. I sigg. Yenini hanno qui stabilita una buona fabbrica di cristalli.

Non lungi dal fiume Latte è la Capuana, piccol villaggio che ha nome dalla villa già de' Conti della Riviera, ed ora de Serbelloni. Un rivo che sorge dal monte come il fiume Latte, se non che la sua fonte è perenne, serve ivi a belle cascate artificiali. Boldoni pensa che qui fosse la villa di Plinio, da lui detta Commedia.

Percorronsi i due promontorii di Vetergnano, e viensi a Jerna (Hyberna), e poi ad. Olcio (Olcium e Aucium ne' tempi di mez-zo), paesi posti all'oriente di questo ramo, ch'è l'orientale del lago, il quale ha, come appare dalla mappa, forma d'Ypsilon roverciata A. Vuolsi che il nome del primo derivi dall'acquartieramento jemale qui destinato a qualche romana legione o coorte; e il secondo dall'olio, giacchè di fatti vi son qui molti ulivi, e più ve n'avea ne' tempi antichi. La sponda è quasi tutta scogliosa e inaccessibile; ed è ben ventura del navigante se v'ha fra gli scogli qualche angusto ricovero, ove celar la barca alla procella che vede venire nereggiante dal punto dove scaricarsi vede la pioggia o la grandine. Presso Olcio è pure una cava di marmo nero, or abbandonata.

Di là a Mandello non v'ha che due miglia. Grosso borgo è Mandello, fabbricato sur un piano formato dal vicin torrente sotto fertili e popolati colli, che s'appoggiano a' monti ben provveduti di pascoli e di legnami. Il palazzo Airoldi (or appartenente ai sigg. Pini), d'ottima architettura, era, dopo quello di Gravedona, il più vasto che si vedesse ne contorni del Lario. La coltivazione degli ulivi è nel piano di Mandello, e nei primi colli che gli sovrastano, assai promosta. La popolazione di questi contorni corrisponde alla ben intesa e laboriosa coltivazione delle viti, de grani e degli alberi fruttiferi d'ogni maniera. Dalla rupe che sta al sud di Mandello presso al lago furon cavate le otto colonne che ornano in Como il magnifico tempio del Crocifisso.

Il monte che gli sta dietro, dal piede alla vetta, è abbondante di minerale. Scavavasi una vena di piombo poco lungi dal paese ca-sualmente scoperta, che dava il 70 per 100 di metallo puro; ma non essendosi trovato continuo il filone, fu abbandonata. Trovansi però indizi di piombo e del piombo stesso quasi alla superficie di tutte quelle vicinanze; onde v'è apparenza che con più esatte ricerche si rinverranno de nuovi filoni o ammassi, che qui chiamansi nidi, dello stesso metallo. Ve n'ha certamente fra gli scogli che stanno innanzi alla chiesa di S. Giorgio. Un' altra miniera di piombo scavavasi in alto molti anni addietro; ma è stata abbandonata, perchè ricoperta da una frana del monte. Sopra il casolare di Masso trovasi della pirite, che avendo colore aureo, ingannò vari scopritori. Non ha molti anni che sopra Mandello trovossi un buon filone di ferro misto a piombo, che si cava e portasi al forno del sig. Arrigoni a Lecco. Molti antichi cunicoli abbandonati di miniere sì di ferro che di rame veggonsi tuttavia ne'contorni di Caloandello. Nell'alto de'monti v'ha de'bei prati, soggiorno estivo delle mandre; e ivi pur coltivasi alla debita stagione dell' eccellente ortaglia che portasi ai mercati.

· Viensi alla Badia, grosso villaggio, presso cui sta pure l'indizio di miniera di piombo.

Così detta è questa terra perche su già badia di Benedettini, poi convento di Serviti, ora soppresso: indi viensi in vista di rupi destinate al pascolo del bestiame, sopra cui vedesi in alto il deserto monistero di s. Martino in Agro, ove nel secolo xvit vivean monache, che san Carlo stimò opportuno di chiamare in città. De paesi dell'opposto lido

parleremo poi.

Lecco (Leucas). Forte castello fu Lecco negli scorsi secoli, ma ora quel borgo, benchè mal difeso, è ben più ammirevole per le manifatture che vi sono introdotte. Il doppio canal d'acqua detto il fiumicello muove circa 120 edifizj. Per la maggior parte vi si lavora ferro; e in tutti i forni e le fucine vedesi l'acqua cadendo in cavo tronco attraer l'aria, e spingerla poi per ferrea canna al fuoco; e il ferro vi si fila d'ogni sottigliezza, ma l'imperfezione delle macchine ne rende il lavoro molto insalubre. V'ha su questo canale de grandiosi filatoi di seta e de frantoi d'ulive. In alcuni filatoi, specialmente presso i sigg. Bonanome e Bovara, si vedranno i nuovi incannatoi e binatoi ingegnosamente composti a gran risparmio di man d'opera.

Fertile è il territorio di Lecco, e alla fertilità corrispondente l'industria. Le viti,

236 Lecco, Malgrate, Pari.

i gelsi e gli ulivi ne fanno il principale prodotto.

Non ha molto che nei vicini monti sopra Acquate si sono scoperti de'filoni di buon ferro spatico, che fondesi al forno Arrigoni.

Chi da Leceo vuol ire a Milano, troverà índicata la via sì d'acqua che di terra al Capo seguente. Intanto ripiegando indietro presso la sponda occidentale, vedesi Malgrate, altre volte detto Grato; indi, passato l'emissario del lago d'Oggiono, Parè o Parete o Parezzo (ad Parietes); luoghi ove vari edifizi sono, e molto commercio di seta. Sta più in alto Valmadrera a principio della valle, in cui sono i laghetti e 'l Pian d' Erba, di cui parleremo. Indi un monte alto scoeceso e quasi nudo, alla cui vetta sono due prominenze rappresentanti la mezza luna e dette i corni di Canzo, somministra sassi calcari per le fornaci di calcina, che ivi sono numerose. S'abbassa il monte rimpetto alla Badia; e per un'erta ma non lunga strada vassi in Valbrona, parte della Valassina. Il navigatore viene a Onno, ove per Valbrona trova all'uopo un cammino meno incomodo: di là a Vassena (Volsinia), e quindi a Li-monta (Alimonta) Sono Onno e Vassena meschini paesi a piè di monte ripido ed espo-sto al nord-est. Limonta al lago con Civenna posta in alto sono terre ch'erano dianzi soggette, come Campione (di cui parlammo alla pag 159) al P. Abbate di s Ambrogio
maggiore di Milano, dono pur essi dell'imp.
Lottario, fatto a' monaci nell'anno 833, acciò
da quegli uliveti traessero olio per le lampade che arder dovevano all'altare del s. Dottore. E' presso Limonta una buona cava di
gesso al basso, e del bel marmo nero in alto.
Pria di gingnere a Pescallo e alla punta di
Bellagio, vedesi la villa Giulia dei sigg. Vemini, bello e dispendioso edifizio, a comodo
e vaghezza del quale s'è tagliato sul dorso
del promontorio uno stradone magnifico che
porta sin al ramo occidentale del lago.

Presso la punta veggonsi enormi e nudi soogli, e 'l monte tagliato a picco: ma quanto è l'orrore che qui si vede, altrettanto maestosamente bella è la punta del promontorio tutta coperta d'ulivi e di pini, dopo la quale per non comoda via si può salire al palazzo, quando andar non si voglia a cercare una strada migliore nel borgo stesso di Bellagio (Bilacium). Vuole il Giovio che ivi fosse la Tragedia di Plinio, villa da lui così appellata per l'orrevole maestà del luego . Narra infatti Plinio che la sua villa coll'alta schiena del monte divideva i due laghi. Nel palazzo evvi un fraumento d'iscrizione ad un M. Plinio. Nel secolo xivera mido di scellerati uomini di Valcayargna,

che di là tutto infestavano il lago: ora è un deliziosissimo soggiorno. Il palazzo Serbelloni posto sul pendio che guarda mezzodi, è più ben collocato che bello. Ivi con una nuova piantagione d'ulivi si è pensato a trarre vantaggio dalla bella esposizione. Il bosco di pini n'è ampio, e amenissime ne sono le prospettive. Verso est finisce sopra i nudi mas-🕏 di cui parlammo, e per una loggia alquanto protratta si trova il curioso su di essi a perpendicolo; e narrasi che una Signora del luogo nel secolo xvii colà per un celato tra-buchello punisse col precipizio i drudi infe-deli. Le ville Ciceri e Trotti sono amene per la situazione, essendo quella a metà del poggio, e questa in riva al lago; e vaghe pur ne sono le piantagioni, sebbene all'antica maniera. Altre samiglie milanesi, come gli Anguissola e i Taverna, hanno formate in quel contorno delle case di delizia, a ciò invitandole il comodo di andarvi per terra, come vedremo al Capo XXVI, descrivendo la Vallassina. Essendo riparate dal mezzodi, offron esse un delizioso soggiorno estivo. Tutte ora di gran lunga le supera la magnifica villa Melzi di S. E. il sig. Duca di Lodi, di recente costruita ed ornata. Presso la terra di s. Giovanni vedesi la gradinata che conduce al viale di villa Giulia. Di là alla CaMaggianico, Somasca. 239 denabbia è un breve tragitto; e s'ha in faccia tutta la Tramezzina, di cui parleremo al Capo XXIII.

## CAPO XXII.

Da Lecco a Milano per acqua e per terra.

A Lecco l'Adda ripiglia il suo nome e corso, passando setto un magnifico ponte fabbricato nel secolo xiv. Chi vuol da Lecco andare a Milano, per acqua può andarvi e per terra. Se ama viaggiare con economia e agiatamente, e vedere al tempo stesso cose che interessano il naturalista, il politico e l'agricoltore, verrà a Milano per acqua a seconda dell'Adda; il che far non si poteva venticinque anni addietro, sebbene opinione vi sia che l'Adda fosse altre volte tutta navigabile, narrandosi che Francione, " Francilione, portasse, dopo la resa dell'Isola nel secolo vi, tutti i suoi tesori pel Lario e per l'Adda a Ravenna. E'probabile che vi si conducesse il legname, narrandoci Plinio (lib. xvi. c. 39 e 40) che Tiberio fece trasportare a Roma i larici della Rezia, uno de quali aveva 120 piedi d'altezza. Breve è qui il corso dell'Adda, e viensi tosto al lago detto di Pescarena e di Garlate ne' luoghi vicini a questi paesi, e di Muzio o Mogio nella parte infe-

240 riore. Si ha a destra il Montebaro, sotto cini stanno Pescate e le Torrette. Qui finisce il monte, e vedesi lo scoglio calcare che il Montebaro univa al monte del Chiuso. Vedesi il paese di questo nome a sinistra, e prima di esso Barco e Maggianico, sovra cui stanno le cave dei tufi sì utili per le volte. Sotto il Chiuso è Vercurate, e in alto è Somasca, luogo ove s. Girolamo Emiliani fondò l'istitato che ha cura degli orfani, e che da quel paese prende il nome. Lo scoglio, in cui una stretta via è tagliata, servia di confine allo Stato Veneto, che qui cominciava, e stendeasì lungo l'Adda fin rimpetto a Vaprio: or tutto è del regno d'Italia. Ove il lago ristringesi v'è a destra Olginate, e a sinistra il turrente Gallaveso, che, da' monti Bergamaschi grandi ciottoli ivi apportando, va stringendo l'uscita all'Adda; che perciò li presso ha un rapido corso, finchè torna a dilatarsi e forma il picciolo lago d'Olginate, sopra cui nell'alte alla sinistra del corso dell'acqua veggonsi Roscino, Calorso (ove al san Martino tiensi gran fiera) e altre terre fra monti verdeggianti, ne quali il sasso calcare è a strati orizzontali e regolari. Sta al basso Lavello, ove il lago nuovamente stringesi in fiume, forse per le ghiaie apportatevi dal torrente Greghentino all ovest.

Dopo breve rapidità, e qualche tortuosità

sostenuta da un argine, l'Adda, a così dire, impaluda nel lago di Brivio, ove, se poche son le acque, conviene, navigando, seguire il canale o filon del fiume fra canne e giunchi e siepi formatevi per agguati ai pesci. E'vano avvertire che insalubre è qui l'aria, poiche l'avvisa il puzzo istesso.

A Brivio, bello e considerevol borgo, ove veggonsi gli avanzi d'antico castello distrutto nel secolo xiii, l'Adda ripiglia corso. Da Lecco a Brivio su piccol battello a due remi in meno di due ore si viene; ma triplicato tempo vi vuole a rimontare, se non ajuta il vento.

Ristretto va sempre, or più or meno, l'Adda fra le alte sponde di sasso ora calcare stratificato, ora scistoso con grosse rilegature di quarzo, ma per lo più di breccia o ceppo. Ovunque vedesi questo ceppo, che occupa qui considerevol ampiezza, osservasi esservi una pianura sollevata di molte tese dal fiume, ma circondata da colli o piani più elcvati ancora, che, contenendo le acque, formavano un lugo, il quale qui cesso d'esser tale, quando l'Adda corroso ebbe lo scoglio. di Trezzo che il teneva in collo. In quel lago il fiume portava i ciottoli d'ogni indole e. forma, ma generalmente pel lungo rotolamento rotondati. Il riposo dell'acqua, che nel lago dilatavasi, faceva deporre le particelle calcaree e selenitose, e le arene selciose, che

242 Navigazione dell' Adda. l'acqua stessa e'l proprio pero portavano nei vani rimasti fra un ciottolo e l'altro. L' Adda si aperse il varco, e l'acqua abbandono gli ammassati ciottoli. Si diseccarono, formando cemento) le particelle che gli uniano, e risultonne la breccia. Il fiume la taglio per iscavarsi l'alveo; e parte d'essa rimanendo senz'appoggio, cadde nel fiume, ove sen veggono in fatti massi enormi; e parte solamente staccossi, cosicchè par di mirare avanzi di gran mura artefatte in certi massi, lunghissimi, alti e sottili, che sotto Calusco, a cagion d'esempio, si veggono. Del laghetto che ivi era conserva una memoria ancora il nome di Medolago, terra che occupa il luogo ove n'era quasi il centro. Calusco, testè rammentato, è la casa del valoroso e infelice Bartolommeo Colleoni, ove ancor vedesi la sua armatura. Pensa l'erudito Guido Ferrari che le sponde attuali e brecciose dell'Adda non fossero aperte ne più lontani tempi, ed ivi l'acqua sostenuta si stendesse a formare il lago Gerundo (nome però ignoto agli antichi), e in esso l'Isola Fulcheria, ne contorni ove ora sta Crema, ed ove trovasi e scavar potrebbesi gran quantità di torba e di lignite.

S'accresce considerevolmente il corso del fiume sotto Imberzago (Amberciacum), e all'avvicinarsi del Naviglio di Paderno. In questo, a cagione d'un masso a sinistra che

sa piegare il fiume, comodissimo è l'ingresso. Ad acqua mezzana in tre quarti d'ora discendesi su grossa barca da Brivio a que-

sto Naviglio.

Da che Francesco I Sforza ebbe scavato il canale della Martesana, detto il Niviglio piccolo, nel 1457, per cui le acque dell'Adda vengono con dolce pendio da Trezzo a Milano, si è sempre sentito il danno che risultava alla capitale e alla provincia intera dal non potersi navigar l'Adda, da Lecco sino a Trezzo almeno, a motivo della precipitosa caduta e degli enormi scogli che qui sono; e sin d'allora si pensò a ripararvi, come rilevasi dalle note originali dell' immortale Leonardo, che d'un canal navigabile prese tutte le dimensioni, ne calcolò la spesa, e ne fe'il disegno (1); ma non si esegui. Francesco I re di Francia, e signore della Lombardia, assegnò poi per quest'opera 5000 ducati annui. Sen fece nuovamente il progetto, che restò pure ineseguito sino alla fine dello stesso secolo xvi, quando qui dominava Filippo II. Re di Spagna. Allora, sotto la direzione dell'architetto Meda, si divise in due conche la caduta dell'acquo, che è di braccia 43, e l'opera fu eseguita; ma per cagioni fisiche, e

<sup>(1)</sup> Vedansi le mie Memorie Storiche sulla vita, gli studj e le opere di Lionardo da Vinci. Mis

forse anche politiche, non ebbe buon esito. L'edifizio però rimase in piedi sin al 1776, chiamato sempre il Naviglio dei Francesi, sebbene sotto il governo di questa nazione non sen fosse formato che il progetto. Il ch. architetto Bernardino Ferrari di quel pregevole edifizio volle serbarci la memoria, pubblicandone la descrizione e 'l disegno (1).

Nel 1776 s'intraprese e in breve tempo si compiè quest'opera; il che fecesi scavando il canale nel monte, sostenendolo, ove abbisognava, verso il fiume, dividendo in sei conche la caduta, e rimettendo l'acqua nel letto del fiume, che di la è navigabile sino a Trezzo. Queste conche sono diverse da quelle che veggiamo intorno la città, perchè essendo più profonde, conveniva pur dare maggiore sfogo all'acqua: quindi ha ogni conca tre aperture laterali, le cui porte aggirantisi sur un perno, agevolmente apronsi e si chiudono. Malgrado ciò nel passaggio delle sei conche impiegansi circa due ore. Sotto questo canale v'ha Porto, e in alto Paderno, paese da cui all'Adda e al Naviglio discende chi a veder questo, viene da Carsaniga, come dirassi. Lì presso sono i due Verderii. Sotto il Paradiso (già villa dei Gesuiti) la rapidità del fiu ne, e i grossi massi nell'acqua stessa, apportano qualche pericolo, se

(1) Scelta d'Op. Tom. III. page 401, in 4.

non sono attenti i barcaiuoli a maneggiare i due timoni a poppa e i due remi a prora, (che due timoni son pur essi) per tenere verso la destra sponda la nave. Sotto que massi l'Adda è profondissima. Qualche pericolo v'ha pure presso Trezzo, dove lo scoglio sopra cui è piantato il castello, e intorno a cui è forza girare, ristringe l'alveo del fiume, che qui perciò corre rapidissimo. Fra gli avanzi di quel castello, edificato da Bernabò Visconti, che poco dopo in esso peri chiusovi dall'accorto nipote Gian-Galeazzo, veggonsi ancora gl'indizi del triplice ponte coperto, per cui dal Milanese sul Bergamasco tragittavasi. La caduta dell'acqua del ponte di Lecco, a Trezzo dicesi essere di braccia 137 1/2. D'ugual lunghezza, o almeno d'ugual durata di 3/4 d'ora è la navigazione del Naviglio nuovo a Trezzo.

Qui pur vedesi indizio di espansione d'acque, o sia di piecol lago, e v'ha molto ceppo o breccia; e qui comincia il canale della Martesana.

L'ingresso dal fiume nel Naviglio è angusto, perchè in origine alla sola irrigazione si pensò, e non alla navigazione: non v'è però tal rischio per cui le navi periscano. S'appoggia per lungo tratto il canale all'alta riva del fiume, ove da possente argine è sostenuto, ed ha un continuo scaricatore per le ac246 Naviglio della Martesane.

que sovrabbon lanti; passa a Concesa e a Vaprio, ove l'amante di pitture può veder ancora nel palazzo del duca Melzi, ove Leonardo passò lungo tempo, la m tà superiore d'una colossale offigie della B. Vergine da lui dipinta sul muro: giugne a Groppello, villa dell'Arcivescovato, e presso Cassono (paese di pugne, ove, dai tempi di Polibio fino ai nostri, sempre si combattè nol passaggio dell' Adda), seguendo sempre il fiume, che nelle sue tortuosità gli si ravvicina. Ivi, formando quasi angolo retto, piega a Milano, passando per luzago, le Fornaci, Gorgonzola, (che vuolsi essere l'antica Argenta, da cui chbe nome la porta Renza della Capitale, detta ne bassi tempi porta Argentea), Cermasco, Vicomodrone, Crescenzago e Gorla, ne quali paesi r ha delle magnifiche rase di sampagna, alle quali il canale apporta comodo e vaghezza. Dal finme Lambro sotto Visomodrone, e sotto Gorgonzola dal torrente Molgora sarebbe interrotto il canale; ma il secondo vi passa sotto, sostenuto essendo il canale da un ponte, e il primo lo attraversa, mescendovi le acque sue, e continuando il suo corso, senza impedire perciò la navigazione. Da Trezzo a Milano il canale ha di . caduta br. 30 1/3, oltre 13 braccia che pur vi son di caduta prima che si unisca al Nariglio grande.

Quando una parte delle acque d'Adda sotto Trezzo entra nel Naviglio, il resto continua nel suo letto, sinchè un grosso canale, non però navigabile, se n'estrae a sinistra, sotto il nome di *Ritorto*, per la Gerra d'Adda e il Cremasco: e giunto a Cassano il fiu-

(2) Giulini. Tom. II. pag. 180.

<sup>(1)</sup> Disegni di Leonardo da Vinci incisi e pubblicati da Carlo Giuseppe Gerli. Milano, 1784. Tav. XXIII. Memorie Storiche ec., pag. 95.

me, tutte quasi immette le acque sue nell'ampio fosso detto la Muzza, che porta l'irriga-

zione e la fertilità al Lodigiano.

Ma chi non ama commettersi all' acqua, e vuol da Lecco venire a Milano, troverà una comoda e vaga strada, costeggiando quasi sempre il piccol lago sino ad Olginate. Giunto al luogo detto le Torrette, presso Garlate, troverà la strada per cui si sale a Galbiate sotto Monte Baro . Indi la val Greghentina offre de bei punti di vista. In alto v'è la Brianza propriamente detta, dosso di monte su cui sta ancora il campanile, dal quale convocavasi il popolo di que contorni, poichè domina il Pian d'Erba. Chiusa è la valle al N. dal monte di S. Genesio, e al sud da Montaveggia, ove si ha una scena vastissima sott'occhio, principalmente della piazza della chiesa, che i due olmi mostran da lungi, e a san Bernardo. V'ha in quella chiesa de buoni quadri, e uno bellissimo d'Andrea Salmasio nella cappella di casa Agnesi. Ivi la cel. Maria Agnesi facea quelle profonde meditazioni che la renderono capace discrivere un de' migliori libri di matematica sublime. Montaveggia è sur uno scoglio in parte calcare e in parte areuoso. La superficie è sparsa di ciottoli selciosi, e albasso v'ha dell'ottim'argilla. Il sasso arenario abbonda di dure piriti ferree tondeggianti.

Da Airuno salira sino a Calco, lasciando a sinistra la via che conduce a Brivio. Sotto Calco v'è un fondo uliginoso, detto il Cavendone, ove trovasi presso alla superficie, e in grosso strato di ben 3 braccia, dell'ottima torba. Della torba pur v'è presso il laghetto di Sartirana all'est di Calco. Fra amenissimi colli andra poi a Carsaniga, da dove, mentre cambiansi o rifrescansi i cavalli, potrà per breve passeggio andar a Merate, ove magnifica villa hanno i Belgioiosi.

Chi ha comodo e tempo può da qui andare a vedere il Naviglio nuovo, di cui parlai alla pag. 243, pagando una posta fra l'andare e 'l ritorno. Vassi a Merate, che tutto s'attraversa; si giugne a S. Maria del piano: indi per vie tortuose, fra bella coltivazione, a Robiate, ove s'ha in faccia e si costeggia monte Robio, o Orobio, celebre pel suo vino che ha riputazione d'essere il migliore fra i milanesi. Robiate e Mont'Orobio rammentano gli Orobi che questi colli abitavano. Si continua il viaggio sino a Paderno, che tutto si percorre; indi vassi alla chiesa dedicata a' Morti, dalla quale si discende al fiume, o per un viottolo poco meno che perpendicolare, o per meno incomoda via a sinistra, che poi volge a destra.

Mirando i sassi che veggonsi ai fianchi dei colli, ne quali è stata tagliata la strada, ve-

drà il naturalista gran massi di graniti fra strati di pietra arenaria, ed alcuni ciottoloni rotondi o ovali a strati concentrici, che rammenterannogli i cipolloni volcanici del Vicentino. Nulla però v'ha di volcanico: non sono essi che massi rotolati del sasso arenario legato collo spato, e talora d'un trappo, che esposto all'aria e all'umido si scompone a falde a falde, perchè la sostanza che legava l'arena annerisce e divien fragile, e serba sovente il nocciolo duro e azzurro.

Da Carsaniga giugnesi dopo breve tratto a Cernusco Lombardone, quindi a Osnago, a Usmate, in faccia a Velate, ad Arcore, alla

Santa e a Monza.

Qui il viaggiatore s'arresta a vedere il palazzo e gli ameni giardini e le grandi serre, ove ammirasi varietà, ricchezza e gusto. I nuovi e grandiosi riattamenti che ivi si fanno, l'amplissimo parco, la strada trasportata, sicchè più non interrompe il giardino, debbonsi alle cure del Vice-Re, che ivi soggiorna con real pompa per molta parte dell'anno. L'acqua, che in laghetti e rivi e cascate avviva quelle delizie, è tratta dal Lambro, in cui, per compenso, altrettanta se ne immette da' fondi uliginosi sopra del Pian d'Erba. L'architettura del palazzo è del cel. Piermarini. L'amatore delle antiche cose andrà nella Basilica di S. Giovanni a vedervi nella sagristia il poco che vi resta de preziosi doni fatti dalla regina de Longobardi Teodolinda, dal re Autari suo marito (espressi anche in rozzo basso rilievo sopra la porta), dall'imp. Berengario, che qui pur ebbe la sede, e da altri sovrani che gli succederono. V'ammirera e venererà la Corona di ferro, così detta, benchè aurea, perchè v'è un cerchio di ferro nell'interno; e v'è pia tradizione che sia questo uno de molti chiodi della Crocifissione del Redentore. Con questa coronavansi gli antichi re d'Italia, fu coronato Carlo V in Bologna, e fu coronato in Milano ai 26 di maggio dell'anno 1805 l'imperatore Napoleone, il quale per mostrare il conto in cui la tiene, ha creato l'ordine cavalleresco della corona di ferro (\*). Il fisico

(\*) Cercando la chiesa di S. Maria al Corobiolo, vedrà pure la lapide che rammenta la Viria Vera, di cui qualche cosa dicemmo alla pag. 152. E' dessa del tenore seguente:

VIVUS PECIE
CAIUS, IVLIVS. CAI. FILIUS
PRIMIAENIUS
SIBI. VIRIAE
VERAE. VAORI
BENE. MERITAE

ET . CASSIAE . MANSVET MATRI PIISSIMAE

EŢ . MARCIAE PRIMIGENIAE .

Anche nella facciata della chiesa di S. Maurizio Vi

vedrà con maraviglia nell'annesso cimitero il cadavere poco men che intero d'Estore Visconti, morto nel 1413. Chi vorrà su quanto risguarda la storia di Monza, e sui monumenti dell'arte d'ogni tempo che vi si trovavano, avere più estese notizie, legga l'opera del ch. teologo Frisi, che le antichità Monzesi con molta erudizione ha illustrate (1).

Nell'uscire da Monza potrà vedere il grandioso orto destinato a servire di semenzaio e di vivaio d'ogni sorta d'alberi sì fruttife-

quali molto importante, perchè dal Grutero recata come in Milano nella chiesa di S. Vittore, giova qui riportare.

Caius Sertoriys . Luci . Filius OVFfentina . Tibullys VETERANYS . LEGIONIS . XVI CVRATOR . CIVIVM . ROMANOrum

Mogontiaci non vuol già dir di Monza, come pretendon parecchi, ma sì di Magonza, che Magontiacum si dice da Tolomeo; e Batavorum cohortes missae in Germaniam ac tum magontiacum agentes abbiamo in Tacito, che sulla fede di questo maimo dovrà leggersi mogontiaci. Mogontiacum è altresì nella tavola Pentingeriana, in Eutropio ed Allione. Questo Sertorio fu curatore di alcuni veterani che, ottenuto il congedo, ricoveraronsi presso Magonza; e per esser egli milanese, come appare dalla tribù, o qui venne a morire, o da' suoi eredi qui gli fu fatto questo epitaffio (Nota tratta dall' esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus).

1(1) Memorie Storiche di Monza. Milano, presso

Motta. Vol. 3 in 4.º fig.

ri, che atti a servire d'ornamento e a giovare all'agricoltura e alle arti. Vendonsi qui gli arboscelli a discreto prezzo. Dopo poche miglia trovasi a sinistra il viale che conduce alla Pelucca, ove, oltre la razza de'cavalli, il curioso potra ammirare nella casa eccellenti pitture del Luino.

Per altra via viensi da Lecco a Milano per terra. S'allunga alquanto, ma riesce più amena. Da Lecco viensi a Malgrate, a Valmadrera, a Civate, a Suello, a San Fermo, a Pusiano (de' quali paesi parlerassi al Capo XXV), indi al letto del Lambro, e lungh'esso ai Ponti-nuovi costruiti sugli emissarj de laghi di Pusiano e d'Alserio, presso al luogo ove il Lambro ha tagliati i colli che costringeaulo a formare il lago Eupili. Se il Lambro è si gonfio che ingombri o renda perigliosa la strada, si passa in alto sur un ponte, vassi ad Incino, e stando alla destra del fiume, viensi ai summentovati Pontinuovi. Quindi si sale alquanto e si ridiscende al Cavolto, che somministra al Lambro l'acqua pe'giardini di Monza, e ove cavasi ottim' argilla. Si lascia a destra Monguzzo, dei sigg. Rosales, già rocca di Gian Giacocomo Medici, e giugnesi alla terra di Nobili. Si discende alquanto, si rimonta a Lurago, ov'è la Villa Sormani, e si sale ad Inverigo (in Aprico), ove magnifica è la villa Crivelli, 254 Da Lecco a Milano.
e ben situata in alto la villa Cagnola. Di la viensi in faccia a Villa Romano (Villa Romanorum), ove i colli son di durissima breccia molare, e la base di buon' argilla. Viensi ad Arosio, a Giussano, a Paina, a Sere-

gno, a Desio ec : paesì che faremo conosce-

re al Cap. XXIV.

Da Lecco a Carsaniga. Posta 1 1/2

Da Carsaniga a Monza . . . . . 1

Da Monza a Milano . . . . . 1

## CAPO XXIII.

## Dalla Cadenabbia a Como.

Ci'resta a percorrere la parte più interessante e più deliziosa del Lario. Tramezzo (Trametium) ha molte ville amene e magnifiche. La villa Clerici (or Sommariva) da un'idea del lusso e del gusto che avevasi prima della metà del secolo scorso: ora il tutto è disposto ed ornato secondo il gusto moderno; e n'è pur fatto più comodo e più ingentilito l'albergo, che suol essere frequentatissimo. Quindi i Brentani, i Mainoni, i De Carli ed altri v'hanno buone case; ma le supera tutte la Quiete de Serbelloni, ora dei Busca . In alto v'è Grianta e altri piccoli villaggi, ove gli ulivi e le viti con somma cura si coltivano. La parte più elevata è di masso calcare, in cui sono varie caverne e

molti corpi marini. Nella via che conduceda Viano a Nava trovasi una bella lumachella bianca in fondo nericcio, che non invidia la

così detta lumachella d'Egitto.

San Lorenzo è un piccol villaggio in riva al lago. Ivi era un vecchio cimiterio, in cui l'acqua intonacò molte ossa di terra calcare, e formonne una specie di breccia; il che fece dire che v'erano ossa umane petrificate.

Si vede in alto la piccola terra di Bolsanigo. Ivi il curioso, ridendo della strana tradizione che narra esser cola approdata l'arca Noemica, andrà a vedere la Cresta, o sia il Sasso delle Stampe, che ne dista mezzo miglio. Par ivi al volgo di veder impronte de piedi d'animali d'ogni specie; ma il naturalista vi riconosce delle chiocciole marine, per la maggior parte bucardie (Concha cordiformis aequilatera. Gualtieri. Tav. LXXI. E), la cui spoglia s'è mutata in durissimo spato bianco, ed è ripiena e circondata di marmo nero, che prende un bellissimo pulimento. Di tai conchiglie ve n'ha di tutte le grandezze da un piede di diametro sino a mezzo pollice; e v'ha pure degli altri testacei, come neriti, astroiti, ec.

Costeggiando il lago per via sempre amena si viene a Portezza, e quindi a Lenno (Lemnos), ove l'antiquario s'arresterà a vedere ciò che vi rimane di vetusto, cioè un piccol tempio sotterraneo con colonne di cipollino, un'ara, ed altri pezzi di bianco marmo, ed un'antica epigrafe di Vibio Cominiano a Diana (\*). Egli è senza dubbio pel nome di Lenno che il card. Durini, di sempre illustre memoria, diè a questo seno il nome di Lago di Venere; e pel cippo dedicato a Diana, Lago di Diana appellò il seno opposto, al sud del promontorio. Fra la chiesa attuale, che vi sta sopra, e la sotter-

(\*) L'epigrafe non è votiva, non è di un Vibio Cominiano, non parla di Diana; ma è sepolcrale, e n'è autrice Domizia Domiziana, che con testamento destinò il sepolcro gentilizio o comune per sè, per lo marito, per la figliastra, pel cognato e per la suocera. Non l'abbiamo veduta cogli occhi nostri, ma un artista distinto, che suol villeggiare in que' bei contorni, copiolla non ha guari dil marmo, e per sua bontà ci richiese del nostro avviso. Veggasi intera, secondo l'apografo che ci fu presentato.

Dis Manibus
VIBIORUM . COMINIANOTUM
VALERI . PII . ET . SEVERAE
CLAVDIANAE

ET . SEVERI . ET . VALERIAR
COMINIANAE

DOMITIA . DOMITIANA . Cai . Filia VIVA . Sibi . Legavit . MONumentum MARITO . PRIVIGNAE . COGNATO ET . SOCRU

Abbiamo spiegati i gradi secondo l'ordine dei nomi; eiò che ci pare più conforme all'intenzione dell'epitaffio (Nota tratta dall'esemplare postillato dal sigdott. Gio. Labus). ranea veggonsi dei condotti di terra cotta quadrangolari. A qual uso fossero, non oserei dirlo.

Poco lungi è Villa. Ivi Giovio pensa essere stata la Commedia di Plinio (da Boldoni stabilita altrove, come vedemmo); e a lago limpido e basso, veggonsi ancora de'resti di colonne sul fondo, sotto la villa de' signori Caroe.

Sta in alto Acqua-fredda, che era pochi anni prima un monastero di Cistercicnsi, e ora casa de sigg. Mainoni. Ivi esce dal monte un'acqua perenne e abbondante, che vuolsi esser salubre e per l'acido carbonico che se ne svolge, e perchè credesi che tragga qualche salubre proprietà da sottoposte vene metalliche. Questa, passando per Malghisio, va

nel lago presse a Campo.

S'appoggia Villa al fianco settentrionale del promontorio, nel cui istmo sta il villaggio di Campo. Il seno compreso fra questa penisola e la Cadenabbia, detto la Tramezzina, è la più bella situazione della Lombardia per l'inverno: dolce essendovi il clima poco meno che alle spiaggie della Liguria, come mostranlo i numerosi agrumi, che talor nemmeno sarebbe necessario di coprire per la fredda stagione, gli aloe, i capperi, gli ulivi, e le altre piante di climi più aniti.

Amoretti

Il promontorio, detto già latinamente Lavactum (da Boldoni chiamato Dorsus Abydi), e Lavedo o Dosso dell' Aves in italiano, ha sulla punta un vago fabbricato, in cui v'è comodo alloggio, bella chiesuola, amenissimo portico aperto che domina i due seni del lago, un comodo sbarco, un opportuno ed utilissimo porto, fornito un tempo di buon fanale pe' naviganti notturni. Diede a quel luogo il nome di Balbianello il cardinale Durini, che tutto ciò ha fatto costruire. Or apparticne al sig. conte Porro. In altri secoli v'abitarono de' pirati, che il lago tutto infestavano.

Lì presso è Balbiano, che vetustamente fu de'Giovii, del che gloriavansi i due celebri scrittori di questo casato Benedetto e Paolo. Fu comperato dal card. Gallio, che piccolo ma ben architettato palazzo vi fece edificare. Tornò il luogo per breve tempo in possesso de'Giovii, dai quali comperollo il mentovato card. Durini, che molto vi spese sì nel palazzo e nelle unite fabbriche, che nel dilatato giardino, e per contenere il torrente Perlana. Precipita questo dagli elevati monti; e guardando il dirupo settentrionale ch'esso ha formato scavandosi il letto, vedesi ch'è stata scomposta e giù strascinata dalle acque in ischegge una vetta di monte calcare bianco, con cui fu occupata la valle scavata dal torrente. V'è tradizione che questo, anzichè qui cadere, passasse da Mal-

## • Isola Comacina.

259 ghisio, e precipitasse a Lenno. Il viale lungo la Perlana conduce ai più begli orrori della valle. Vedesi in alto il venerabil santuario della Madonna del soccorso, a cui guidano varie cappelle ornate a figure di plastica e pitture, e sotto cui stanno varj villaggi che rendono quel luogo sommamente popolato.

Sta rimpetto a Balbiano l'isola di s. Gio-. vanni, celebre nelle storie de' bassi tempi, perchè era, direm così, la capitale di quei contorni. Essa, pe' molti Cristiani ivi rifugiatisi nel v secolo, fu chiamata Cristopoli; e sì possente ella era che lunghe guerre sostenne, e in essa cercaron asilo Francilione generale del greco imperator Maorizio contro Autari re de Longobardi, Gaidolfo duca di Bergamo contro il re Agilulfo marito di Teodolinda, gli amici del re Cuniberto contro l'usurpatore Alachi, Asprando padre del re Lituprando contro Ariperto, Guidone figlio del re Berengario contro Ottone, e Azzone contro il vescovo di Como Gualdone. Lungo tempo combatterono gl'isolani contro i Comaschi; ma alla fine ne furon soggiogati, e costretti ad abbandonare la patria, e un'altra fabbricarsene a Varena, come dicemmo. Non però dell'isola sola gl'isolani eran padroni, ma nome d'Isola davano ad ampio distretto, con cui formavan un sol popolo. Isola di fatto ancor chiamasi la principal terra che

sul continente le sta rimpetto, ov'era poc'anzi un iusigne capitolo, e ove nella chiesa collegiata all'altar maggiore serve ancora di mensa la prolissa iscrizione sepolerale in cattivi versi del vescovo s. Agrippino, dalla quale rilevasi ch'egli era scismatico, condannando il Concilio V, e aderendo al patriarca d'Aquileja, anzichè al Papa. Questa iscrizione da poco scopertasi interessa la storia ecclesiastica del v secolo e la famosa quistione de' Tre Capitoli.

Sospetta non senza ragione il chiarissimo Oltrocchi (1) che più angusta fosse avanti il secolo xu l'isola, e più largo ne fosse il canale (che Plinio chiama gemmeo), ristretto poi dalle ruine dell'isola stessa quando distrutte ne furono le fortificazioni e le case. Convien dire che allora l'isola fosse di queste tutta coperta, qual'è, a cagion d'esempio, l'Isola superiore del Verbano: tanto più so, come sospetta Giovio, v'era pur un chiostro di monaci. Non sì ragionevole forse si troverà l'opinione del P. Guido Ferrari (2), il quale, perchè Polibio da al Lario la lunghezza di 300 stadi, equivalenti a 37 miglia, ne argomenta che il lago cominciasse alla rivadi Chiavenna, e chiuso fosse al dosso di

<sup>(1)</sup> Eccl. Mediol. Hist. pag. 468.
(2) Lettere Lombarde, Lett. XIL.

Lavedo, che uniasi, secondo lui, a Lesseuo. Certo è che da che le storie parlan del Lario, questo è sempre stato navigato da Como alle foci dell' Adda, ove il lago comincia. Chi si trovasse all'isola nel di di s. Giovanni Battista, vedrebbe una commedia o tragedia sacra rappresentante un anno la nascita, e un altro la decollazione del Santo, con infinito concorso di genti e di barche.

Varj altri paesucci stanno rimpetto all' isola, e fra questi Ossuccio, ove un'antica iscrizione rammenta un luogo consecrato MA-TRONIS ET GENIIS AUSUCIATIUM.

. A Balbiano succede Spurano (Spuranum), ch'ebbe forse nome da uno spedale ove i bambini spurii si raccoglievano e si educavano.

Viensi quindi a Sala (Salia), indi a Cologno (Colonia), ov'è ancora un arco vetusto che vuolsi de'tempi romani; dopo di cui una bella cascata d'acqua v'è frammezzo a uliveti. ed un'altra maggior cascata, detta la Camoggia, vedesi poi strisciar pel monte, e su elevato ponte la tragitta chi viaggia per terra. Molto erto è quel monte, coperto però quasi intieramente da castagneti e pascoli; e angusta è la via lungo la sponda, sinchè si giugne ad Argegno Ivi pur trovasi spontaneo e abbondante lo scotano (Rhus cotinus Lin.),

262 Lesseno, Vall' Intelvi. le cui foglie servono a' cuoiai, e le radici a'

Tutti i monti che stanno al di sopra dei sin qui mentovati paesi, sono calcari: e trovasi in essi la maggior copia de' varj corpi

marini mentovati al Capo XVIII.

Frattanto nell'opposta riva, al sud di san Giovanni di Bellagio, sorge il monte a for-mare le altissime alpi di Vallassina, ed il piano del Tivano, di cui parleremo al Capo XXVI. In riva al lago vi sono orrendi e cavernosi scogli, detti Grosgallia. Ivi profondissimo è il lago, e ivi al riferir di Giovio vivono i pesci burburi, de'quali parlammo al Cap. XVIII. Lesseno (Lecenum) chiamansi le sparse abitazioni che ivi sono, cioè Villa Casate, Cendreto, Sozzana, Rozzo, Pescaù, Calzolina, Crotto, Calvagnana, a cui succede la Cavagnola. Si mal esposto è quel distretto, che il barcaiuolo vi dirà che Lesseno è paese d'inferno, ove mai non si vede luna d'estate, nè sole d'inverno. Nel monte sopra Lesseno trovasi abbondante asbesto. Piega qui il lago sino al promontorio della Cavagnola, porto e osteria ove i barcaiuoli riposano e ripiglian forze.

Argegno a destra fors'ebbe nome da quel P. Cesio Archigene, che sciolse voti alle Matrone e a Giove, come rilevasi da due vetuate lapidi che da Brieuno furono portate

a Como, e da Como a Cremona (\*). E' questo l'emporio della valle d'Intelvi. Questa valle, chiamata Intellavi nelle carte dell'ottavo secolo, vuolsi così detta, perchè sta fra due laghi (inter lacus), e merita d'esser co-

(\*) E da Cremona son iti questi due cippi alla Villa de' Picenardi, che si leggon cost

10 VI

MATRO

Optimo . Maximo Publius . CAESIVS ARCHIGENES

X18

Publius . CAESIVS ARCHIGENES Votum.solvit.ribens.merito votum.solvat.ribens.merito

Salla prima non occorron parole. Al viaggiatore erudito piacerà in vece risovvenirsi chi fossero le Matrone cui sciolse il voto Archigene, che diè il nome ad Argegno. Intorno le quali non è forse improbabile l'opinione di chi avvisò, che siccome ai Genj e alle Ninfe attribuivano gl'idolatri la cura e la pro-tezione dei luoghi e dei fonti; così alle dee Madri e Matrone attribuissero quella dei vici e dei pagi. Tacendo gli autori, ciò par confermarsi dai marmi; perchè MATRONIS RUMANEHABYS vediam in un ara di Rumanheim; MATRONIS VACALLINEHIS in altra di Vachelendorff; matronis avfantis; matribys BRITTIS; MATRIBYS TREVERIS in altre parecchie, e nella più elegante di tutte IN HONOREM. DOMVS . DIVINAE. DIS (l. deabus) MAIRABUS (l. matrabus), VICA-MI . VICI . PACIS . Forse derivano dalla superstizione che per le donne fatidiche aveano gli antichi Galli, che l'ignoranza de'popoli col proceder dei secoli divinizzo. Veggasi il Rothio de Imagunculis magicis Germanorum, il Keislero de Mulieribus fatidicis antiquitatis; il Cannegieter de Brittemburgo, Matribus Brittis, ec. (Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus ).

nosciuta per la sua amenità e fertilità; e chi vorrà percorrerla, troverà la più comoda strada che fra monti aspettar si possa. Non vi son miniere, o almeno non si conoscono: v'è qualche strato di marmo nero, ma trascurato; bella però n'è l'esposizione, e fertile il suolo: e l'ampiezza della valle, che può dirsi partita in varj piani, in ognuno de qua-li v'è popolazione d'uomini, fa che molto sia coltivata a grano e a vigne al basso, più in alto a segale, fraina, patate e canapa, alle quali cose son frammischiati i noci: sopra questi sollevansi e dilatansi i castagni, e ad essi succedono i faggi, da' quali traggesi anche l'olio, frangendone e spremendone i frutti . I legni servono a far carbone, a trasportare il quale sino ad Argegno sono giornalmente impiegate alcune centinaia di muli. Ma più che da boschi nell'alto dei monti si trae profitto dalle erbe che ne occupano la massima parte, e mantengono numerose gregge e mandre.

Nel salire da Argegno in Vall'Intelvi, il naturalista, al passare sul ponte della Vallaccia, fermerassi a guardare la strana stratificazione del masso calcare, che in tutta la valle è più che altrove piegata ad angolo e curvata in mille maniere. Ma sebbene tutto calcare e stratificato ne sia il nocciolo, pure è si coperta di massi staccati granitosi, echistosi e

quarzosi d'ogni maniera, che dobbiamo supporre che i monti avessero in un'epoca ante-

riore vette di que sassi formate.

Per salirvi si passa da s. Sisino, chiesa di Muronico, e da Dizzasco, lasciando in alto a destra Pigra, e a sinistra il popoloso villaggio di Schignano e il monte di s. Zeno. Di là vassi alla Torre, che con Visonzo e Montronio forma l'arcipretura di Castiglione. Dalla Torre, lasciando a destra Lura e Blesagno, e abbandonando la via maestra, si sale a Cerano e a Casasco, grossa terra edificata sul più elevato piano, da cui si può passare verso sud sul monte Gordona, e verso ovest sul Calvagione, detto anche monte Generoso, che dalla suavetta somininistra tegole marnose ai sottoposti paesi. Poco lungi da Casasco ha origin la Breggia, che sbocca poi a Cernobio. Il sasso calcare che qui come altrove forma il nocciolo del monte, ha del bituminoso.

Ma volendo per la via maestra attraversar la valle da Argegno ad Osteno, da Torre vassi a s. Fedele, terra primaria della valle, indi a s. Rocco, daddove, lasciando a sinistra i due Pelli e Lanzo, vassi a Laino, a sinistra del torrente che porta le acque nel lago di Lugano all'ovest d'Osteno, e non lungi dalla cava de'tufi. Da Laino, mirando a destra Pona divisa in due terre, e a sinistra Ramponio e Verna, si discende per una via men bella delle altre ad Osteno, lasciando a destra Biridino, o piuttosto Prichino. Da Pelio si passa in val Mara, o Muggia che porta a Campione o a Melano, di cui parlai

alla pag. 159.

Poco sotto Argegao vedesi Brienno, paese scosceso, intorno a cui più che altrove verdeggiano e fruttifican gli allori: indi viensi alla punta di Torriglia, sopra cui sta Germanello Ivi è la maggior ristrettezza del lago. Intanto si ha in faccia Nesso (Naxus), grosso borgo diviso in più abitazioni, delle quali le maggiori son presso il Lago. La meridionale ha in mezzo una cascata d'acqua quanto bella a vedersi, tanto utile agli edifizj. Sopra Nesso sta Erno, e in alto le ville di Velleso e Gerbio, e il Pian del Tivano, di cui parleremo al Cap. XXVI. E'notabil che Velleso sta su d'una specie di promontorio formato d'una congerie di ghiaja, il che suppone monti più elevati da quali sieno rotolati i ciottoli. Parleremo poi della torba di Velleso.

Viensi intanto alla fonte di Fugaseria, alla cui acqua fermansi sovente i remiganti assetati: essa altrevelte era intermittente, come il fiume Latte; e gran virtù le si attribuiva contro i mali cutanei, per chi vi si lavava nel venerdì santo. Poi si viene sotto Carene e Pognana (Pomponiana); e tre separate case veggonsi alla riva, le quali appartengono ai tre grossi villaggi posti sul primo piano, di cui si parlò al Capo XVIII. Son questi Pallanza, Lemna e Molina.

A destra, dopo Torriglia, giugnesi a Laglio (Laelium) e poscia a Carate, e di là ad Urio. Fra Urio e Carate il curioso potrà andare a vedere una picciola grotta detta la Strona, dal nome del torrente che ivi passa, e le cave delle ardesie tegolari, grossolane bensi, ma servibili a coprir i tetti. Tiensi ivi a un dipresso il metodo tenuto a Lavagna sul Genovesato per quelle fine ardesie; e in queste, come in quelle, molto si conta sulla

forza del sole per farle sfogliare.

Hassi qui in prospetto il luogo più celebre di tutto il lago, cioè la Pliniana. Giovio dice che chiamavasi anticamente Pluviana. Il palazzo di soda architettura su sabbricato da un Anguissola nel 1570; e vuolsi che questi sosse uno de quattro Piacentini che precipitarono da una finestra Pier Luigi Farnese; e che cola si ritirasse come in luogo da ogni insidia sicuro. Dagli Anguissola l'ebbero i Pallavicini e i Visconti, prima de Canarisi, che or ne son padroni. Corre spumeggiante in mezzo al palazzo l'acqua della sonte, e da un sianco v'ha un'altissima e vaghissima cascata. I sempre verdi allori e cipressi misti ai castagui, ai faggi, ai pioppi da un lato, agli

alberi fruttiferi, ai gelsi e alle viti dall'altro, ne abbelliscono la scena. Ma ciò che invita il curioso, il naturalista, il fisico, è la fonte stessa detta Pliniana; non perchè a' Plinii appartenesse, ma perchè dai due celebri scrittori di questo nome fu commendata, e dallo Juniore descritta, e secondo le nozioni fisiche di que'tempi esaminata. La lettera di questo Plinio leggesi in latino e in italiano nell'atrio della fonte stessa. Vedesi che a' tempi suoi (son ormai diciotto secoli) l'acqua limpida e freschissima sorgeva in una vasca naturale sotto uno scoglio, per alcune ore visibilmente cresceva, e per altre s'abbassava, ma non inaridiva mai. Così succede ogg idì.

Gli antichi però non abbastanza l'osservarono. Il vecchio Plinio dice che cresce e diminuisce ad ogni ora: Plinio il giovane scrive che il fenomeno ripetesi regolarmente tre volte al giorno. Il P. Chezzi verso la metà del secolo xvii tenne dietre con qualche attenzione alle variazioni di quest'acqua, e trovolle incostanti; ma sarebbe stato desiderabile che v'avesse aggiunte le osservazioni metereologiche del barometro, e più ancora dell'anemometro per la forza e la durazione de venti

Qual esser può la cagione di questo fenomeno? Poichè l'intermittenza dava a questa fonte l'analogia col flusso e riflusso marino, gli antichi le diedero la stessa origine ed anche il medesimo nome Facil cosa è però l'osservare che qui il crescere e decrescere pessun rapporto non ha colla luna, ma bensì colle ore del giorno, quando la stagione è regolare. Fuvvi chi per ispiegare il fenomeno immaginò un gran recipiente, e fenne costruire il modello in legno, appoggiato a due perni, e di tal forma che essendo pieno disequilibravasi e si rovesciava, indi rimetteasi in piano, per nuovamente riempirsi. Ognun sente l'impossibilità della cosa. Il celebre naturalista Fortis (1), trattando d'altre fonti intermittenti del Bergamasco, opina che le acque interne strascinino tanta arena da chiudersi i canali, finchè la copia d'acqua ritenuta giugne a tale da rovesciar l'argine ch'essa medesima si era formato, e un nuovo argine a rialzarsi comincia. Potrà ciò co' fenomeni delle fonti Bergamasche, e con altre non infrequenti fra noi, per avventura convenire, ma non con quanto nella fonte Pliniana si, osserva, nella quale l'accrescimento ha principalmente rapporto col vento. Il ch. monsig. Testa (2), che la vide molto elevarsi in occasione di vento gagliardo, imma-ginò che l'acqua della vicina cascata fosse

<sup>(1)</sup> Opuscoli scelti. Tom. 1. pag. 215. (2) Op. Sc. Tom. VIII, pag. 184.

tial vento spinta nelle fessure del monte, daddove penetrasse poi e avesse sfogo nella fonte; ma io che, avendo passati alcuni mesi in quella vicinanza, quasi giornalmente visitava la Pliniana, osservai che nella siccità estiva la cascata era affatto asciutta; eppure il fenomeno dell'intermittenza avea luogo (1).

Osservai altresì che una esatta relazione col vento avevano i movimenti dell'acqua. Dicemmo già che quando la stagione è regolare, il vento di ponente, detto qui la Breva, comincia sul lago al mezzodi. E'noto che il vento comincia sempre in alto, e a poco a poco s'abbassa; e notai che sulla velta de' monti sovrapposti alla Pliniana, da me frequentemente percorsi, cominciava il ponente circa le ore o del mattino. La stessa anticipazione vi sarà certamente riguardo al vento notturno settentrionale, ossia Tivano. Ora osservai, e l'osservazion mia fummi confermata dallo stesso proprietario e frequente abitatore del luogo, che verso mezza mattina comincia a crescere l'acqua nella fonte, indi s'abbassa. La durata dell'aumento ha pur essa rapporto col

vento, ma generalmente può computarsi di tre in quattro ore. Fummi detto che lo stesso a un dipresso succedeva alla sera. Quan-

do gagliardo vento sostiensi lungamente, as-

sai più a lungo segue a crescere la fonte; e se l'aria è affatto placida, essa non s'altera punto. Sembra dunque certo che il vento produca quella intermittenza che da secoli vi si osserva.

Ma come la produce egli il vento? Quando parleremo della Vall'Assina, vedremo che in vetta ai monti posti sopra la Pliniana v'ha parecchie caverne, o piuttosto pozzi naturali, che penetrano sino in seno del monte. Sopra la medesima, o poco lungi almeno, ve n'ha cinque visitate da me, che in una di esse (la grotta di *Gravinate*) penetrai, e m'assi-curai dell'esistenza d'un interno serbatoio di acqua. Di simili interni laghi n'abbiamo prova ne' molti rivi che, come il fiume Latte, emergono da buche a varie altezze in que' monti. Ciò premesso, ecco come io spiego il fenomeno. Ŝiavi in seno del monte uno o più recipienti d'acqua corrispondenti alle bocche superiori, i quali all'orlo abbiano delle uscite che portano alla Pliniana. Soffiando il vento, perpendicolarmente comprime l'acqua, e la spinge all'orlo in maggior copia, e quindi più copiosi sono i canaletti pe'quali portasi alla fonte. Quando il vento cessa, l'acqua si rimette a livello, e l'interno laghetto, a cui il monte ne somministra cogl'incessanti stillicidj, torna a ricolmarsi d<sup>9</sup>acqua che il seguente vento torna a rispingere fuori.

Lario, Ramo di Como.

Ma quando un forte vento ha soffiato lungamente, più d'un giorno sta la fonte senz'alterazione, perchè l'interno recipiente di troppa acqua è stato privato; e il consueto spazio di tempo non basta a riempierlo nuovamente. Se questa spicgazione non soddisfa pienamente, quella mi sembra almeno che softre minori difficoltà. Ma troppo già alla Pliniana ci trattenemmo. Qui solo osservero che da consimili caverne o pozzi viene probabilmente il vento che soffia nelle cantine appoggiate ai monti, delle quali parlai in piu

d'un luogo.

Proseguendo il viaggio, siamo tosto a Torno (Turnium), in altri tempi ricco e popolato borgo, edificato sur un ameno promontorio, al di sopra di cui sta Montepiatto, soggiorno altre volte di monache, che trasportate poi furono, come in più innocente asilo, alla Madonna del Monte di Varese. Torno era uno degli stabilimenti più importanti degli Umiliati, che molti ne aveano sul Lario, come in tutta la Lombardia. Quell'ordine, nella sua istituzione, occupavasi del lavoro delle mani, e le case loro non erano che manifatture di lana, ove sotto certe leggi abitavano gli operai colle loro mogli e famiglie. Si rendè quindi ordin regolare, nobilitato col sacerdozio e col celibato. Crehbero per la negoziazione e pe' doni le sue ricchezze, e con esse l'indiscipli

ma, cagion della soppressione avvenuta nel 1571. Delle molte fabbriche di lana ch'erano in Torno, vedesi ancora qualche vestigio,
ma per le guerre co Comaschi venne distrutto esso e la vicina Perlasca. Nella vetusta
chiesa di S. Gio. posta in alto venerasi un
chiodo della Crocifissione di G. C. Deliziosa
è l'esposizione di Torno a mezzodì, come
mostranlo i giardini de'Ruspini.

Perlasca, altre volte ricco e potente paese, dopo la sua distruzione era un luogo in cui al forestiere non altro indicavasi che la mezzo diroccata casuccia, in cui narrasi che nascesse Innocenzo XI Odescalchi, di cui però sappiamo che fu battezzato in Como nel 1611; ma ora vi si va a vedere la villa Tanzy, in cui il lusso, il buon gusto e il comodo v'hanno profuso le ricchezze; e veggonsi molti alberi e arbusti americani ornare quegli scogli, pesti in si temperato luogo che soffrono gli aloe, i fiorentini mirti, i leandri ed altre dilicate piante. Molte assai rare ne sono negli eleganti giardini e nelle serre. Vari piccioli edifizi (oltre l'angusta ma co-moda casa che la chiude al sud) di capanne, di castelli, di sale destinate a museo, ec. l'adornano, e vi concorre pur la natura cogli scogli colle fonti e colle naturali caverne. Un colpo tirato co'cannoncini del castello, non solo fa sentire il doppio eco pel risponder successi-Amoretti

274 Lario, ramo di Como. vo che fanno il vicin monte e l'opposto, e somiglia pienamente il rumoreggiar del tuo-no, ma può anche servire a misurar il tem-po che il suono impiega a percorrere la lar-

ghezza del lago.

Presso a Perlasca sta Blevio ( Blevium ), paese diviso in sette casolari piantati ne pochi piani che forma a luogo a luogo il monte. La prima casa di Blevio al piano chiamavasi la Malpensata; ma ora la gentile proprietaria Imbonati vedova Sannazzari, avendola ingrandita e ornata con vaghissimo giardino, dielle il nome di Belvedere, che ben più le conviene. Più d'una comoda casa v'hanno i sigg. Artaria, noti negozianti di

stampe in Germania e a Milano.

Dopo Urio, alla destra viensi a Moltra-sio, che altri derivano da Monte-raso. Ma-gnifica è qui la villa Passalacqua. Sono li presso le cave di ardesie tegolari e di sassi da fabbrica marnosi, in mezzo ai quali tro-vansi a luogo a luogo de sottili e brevi stra-ti di bellissimo litantrace, e fra le tegole veggonsi talora belle impronte di giganteschi ammoniti e di piante, fra le quali fu riconosciuta la chama felce. In alto trovasi della molibdena. Le stesse ardesie tegolari trovansi a Blevio: nuovo argomento che il lago sia stato scavato entro un piano uniforme, seb-bene a questo par che s'opponga la sua pro-fondità, che in alcuni luoghi è anche al di

Vanne a prendere il mantello, Che Bisbino ha il suo cappello.

Sul piccol promontorio che sorge dopo Moltrasio sta la villa Muggiasca, detta Pizzo. Viensi al Garuo (Garvium), altro de maguifici palazzi edificati dal card. Gallio, che ora è della vedova Calderara; divenuta consorte del conte Pino, ove ben più sarebbon pregevoli l'edifizio, il giardino e le belle cascate d'acqua, se non avessero sopra e a fianco un colle d'ammassate ghiaie, che si va sfasciando ad ogni scorrimento d'acque dirotte.

Cernobio (Coenobium), in origine un monistero di Cluniacensi, indi di monache, ora è un paese abitato da pescatori e da più valenti barcaiuoli. Qui sbocca la Breggia, torrente che viene dallo Stato Svizzero, ed ha l'origin sua in vall' Intelvi. Le acque di questo torrente trovano talora si alto il livello del lago, che inondano il piano vicino, e nel ritirarsi lascianvi palude insalubre. Dalla valle della Breggia sbocca talora vento improvviso e pericoloso. Ivi pescansi molte trote nell'autunno, quando le fémmine cercano i torrenti per deporre le uova, e i maschi le seguono per fecondarle. Nel colle sovrapposto a Cernobio è la fonte dell'Acqua della Colletta, che molto salubre si trova, e di cui ci ha data l'analisi il chimico Gatti (1).

Veggonsi le case della Tavernola e della Zuccotta appoggiate al monte Lampino (Mons olympinus), e si giunge al borgo di Vico. Pochissime case signorili erano in questa parte del lago, e la Gallia (altra villa dei Gallii) era ivi la cosa più rimarchevole. Era questa dianzi il luogo del Museo di Paolo Giovio; e vi si veggono tuttavia le pitture del Morazzone e del oav. Bianchi. Vuolsi che in più vetusti tempi ivi fosse una delle ville di Plinio, o del prosuocero di lui Calpurnio Fabato, giacchè il Giovio narra che a' suoi di a

(1) Opusc. scelti, Tom. XVI. pag. 361.

Borgo di Vico. 277 lago cheto vedeansi ivi giacer nel fondo marmi quadrati, tronchi di colonne e piramidi dall'età divorate. Or è de Fossani. Oggidì questo sobborgo presenta quasi una nuova e vaghissima città. La prima casa è Grumello dell' elegante scrittore Giambatista Giovio che più volte ho rammentato. Vien indi la villa Odescalchi, di cui nulla v'ha di più grandioso in que contorni: sarebbe solo desiderabile che fosse più elevata, e più sodo e sicuro ne fosse il fondo. Ivi, al riferire di Benedetto Giovio, era il magnifico Suburbano di Caninio Rufo, e'l porticale e l'euripo e l'ombrosissimo platano (platanon opacissimus) celebrato da Plinio (1), al cui luogo veggonsi ora degli ampi tigli, e v'era dianzi un immenso olmo, di cui quel sito ritiene il nome.

Tra il borgo di Vico e la città è un piano, intorno a cui s'è disputato se meno e più insalubre sieno per renderlo le piantagioni de salci. Il torrente Cosia, che, passando fra le città e 'l monte, vien ivi a versar le acque, e strascinare i suoi sassi nel lago, vuol essere di tempo in tempo spurgato, ac-ciò non alzi soverchiamente il letto. Il mentovato G. B. Giovio ne descrive i mali, e ne propone i rimedi nel V. degli Opuscoli Patri che m'ha fatto l'onore di dirigermi.

<sup>(1)</sup> Lib. I. ep. 3.

278 Lario, ramo di Como.

Quei che assomigliano Como ad un granchio marino, di cui il borgo di Vico forma la chela sinistra, veggon la destra nel borgo di s. Agostino, così detto da un soppresso convento d'Agostiniani, e chiamato anticamente Colognola e Curignola (Coloniola), il qual comincia in certo modo a Geno (Genium), bellissimo promontorio, già villa Menafoglio, ora Cornaggi, e forse antica villa e sepolereto anche d'illustri Cristiani, come si può rilevare da un'iscrizione, appartenente all'anno 463, disotterratavi nel 1791. Fu poi casa degli Umiliati, e quindi Lazzaretto. Nel borgo di s. Agostino possono vedersi molte fabbriche di setificio.

Nella Gallietta, dianzi de Rezzonici, or de Giovii, veggonsi de bei quadri; e de bei freschi del Morazzone stanno nella chiesa di s.

Agostino.

Evvi a mezza montagna s. Donato, ove è una grotta, a cui i divoti concorrono; e sulla pianura più alta v'è Brunate, ove pur era un monistero di monache. Narransi ivi strani miracoli d'una Beata Guglielmina sorella d'un re d'Inghilterra, che fuggi di casa, e colassu pervenne raminga, e morì. Checchè siane del vecchio racconto, è certo che molte donne vanno a quella chiesa, affinche per interessione della Beata Guglielmina venga loro nelle mammelle il latte, di cui abbisognano

per sostentamento del bambino; e prova del concorso son le ricchezze della chiesa stessa in confronto delle vicine. Una vecchia rappezzata immagine è il solo monumento colassù rimasto relativo all'accennato evento. Non confondasi però questa colla famosa Guglielmina di regia stirpe Boema, la quale, alla stess' epoca, di nuovi riti e di nuovi dommi, ma non d'infami sozzure, come alcuni scrissero, era maestra in Milano. In quell'altura poco matura il vino, ma ben alligna il grano, che è della più grossa specie, e serve agli abitatori anche di minestra come il farro.

V'ha della buon' argilla nel vicino villaggio di S. Temmaso. Discendendo a S. Martino può vedersi una fabbrica de' pannilani, che miglior sarebbe se tutti i nostri monti nutrisser pecore a lana fina, che or solo cominciano a sostituirsi alle comuni.

I monti che circondano Como dal S. E. al S. O. sono di forte breccia molare; ma all'E. hanno la base di sasso granitoso o di gneis, e in alto sono di sasso calcare, o piuttosto marnoso, che confricato da odore bituminoso.

Il sovente citato coltissimo scrittore del Commentario su Como e il Lario, ad istruzione del viaggiatore voglioso o costretto di cola trattenersi, nel libro suo lungo capitolo inserì per tutto indicare quello che in luoghi difficil accesso.

Prima d'ogni cosa vuol essere visitata la chicsa cattedrale, mole magnifica e tutta marmorea, cominciata nel 1396, e terminata nello scorso secolo. Il marmo ond'è costruita è tratto dalle vicinanze di Musso. Il Battistero vuolsi essere disegno di Bramante. Sul fianco v'è un pezzo di lapide romana spettante a Plinio Cecilio (\*). Già è noto che

(\*) L'epigrafe onoraria di Caio Plinio Cecilio Secondo, lacera in parte, vuolsi legger supplita così:

Caio PLINIO . Lucii . Filio
OVFENTINA . CAECILIO
SECVIDO . CONSULI
AVGURI . CVRATORI . alvei . TIBERIS
ET . RIparum . et . cloacarum . VRbis

Cinque altre linee furonvi sotto allogate non sappiam quando, le quali non hanno con essa che fare. In fianco di lei vi ha quest' altra che parla di un liberto del Plinio Cecilio suddetto, la qual merita di essere veduta per gli accenti o spiriti, od apici che dir si vogliano, segnati sull' E. Se non fosse omai dimostrato che hen rare volte furono incisi a tenor delle regole per le quali si sa che furono ritrovati, potrebhe questa servir di prova al combattuto sistema. Generalmente parlando, le lapidi accentate si riferiscono al tempo di Augusto, e dopo esso sino a

Trajano o poco più. Dell'età di quest'ultimo è la seguente:

Caio COESIDIO

EVZÉLO

VI . VIRO

Caius. PLINIVS

PHILOCALVS

IN . CVIVS . TVTÉLAM

COESIDIVS

EVZÉLVS

COLLÉGIO . FABRUM

DEDIT . Hs . II (2000 sesterzi)
Locus . Datus . Decreto . Collegii

(Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott.

Gio. Labus).

(\*) Questa lapide onoraria per Caio Plinio Calvo
(\*) Questa lapide onoraria per Caio Plinio Calvo
Co. Giovii, ove si trasportarono quelle che si dicono in
Vescovato, e quelle che erano in casa Tridi, anzi pressochè tutte le più importanti della città e della provincia, per discorrer le quali anche di fuga e per cenni in luogo di nota sarebbe d'uopo fare un volume
(Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott.
Gio. Labus).

282 Lario, ramo di Como:
è rimarchevole quella di I. Gecilio Gilone)
e le sale delle pitture che furono già del colebre suo antenato monsignor Paolo. Buona
collezione di storia naturale hanno i chiarissimi professori Mocchetti e Carloni; e buone
maochine fisiche stanuo nel R. Liceo, alcune
delle quali furono dono del valente e ingegnoso can. Gattoni.

Non farò qui menzione di varj bei quadri esistenti nelle chiese, si perchè, a motivo delle soppressioni, arrischierei d'indicare ciò che più non v'è; sì perchè, sebbene molte tavole da Giovio mentovate sieno di valenti pennelli, nessun'opera pubblica egli indica di maestri di prim'ordine, quali sono un Correggio, un Raffaello, un Vinci ec. Parlai già delle otto gran colonne marmoree tratte da una rupe presso Mandello, e poste nella chiesa del Crocifisso.

L'amator delle scienze andava dianzi a visitare il lodato can. Gattoni per l'arpa suonata dagli spiriti aerei, cioè molti fili metallici tirati da una torre alla sua casa, i quali per alcune alterazioni dell'aunmosfera, non ben determinate ancora, mettean a tempo a tempo un inaspettata armonia. Le notizie storiche di Como possono leggersi, o compendiate nelle summentovate opere di Giovio, o estesamente nella Storia di Como di Rovelli.

## Da Como a Milano .

Due strade conducono da Como a Milano, cioè quella di Birlassina e quella di Canturio. Saliasi dianzi per ripida salita a s. Carposoro, già badia di monaci Gerolomini, or casa de sigg. Venini; e andavasi sotto castel Baradello, comodissima torre telegrafica e forte rocca una volta, ove nel 1277 perì in una gabbia esposto all'inclemenza dell'atmosfera quel Torriani che dianzi era stato Signor di Milano. Or la strada, tenuta più bassa, s'allunga alquanto, ma riesce molto men ripida. Nel formarla trovati vi surono de'vetusti monumenti (\*). Il naturalista osserverà la durissima breccia, su cui il mentovato castello è piantato, e oltr'essa, poco lungi dalla Camerlata, la pietra arenaria detta Mollegna, da cui molto sasso ricavasi per le fabbriche. Sfiorisce da questo sasso dell'allume. V'è pure qualche striscia di bitume e di zolfo.

<sup>(\*)</sup> Fra i monumenti che si rinvennero nel costruire questa via, vuolsi nominare la grandiosa tavola in marmo che il viaggiatore erudito avrà osservata nella casa de' Giovii sulla scala rasente il muro. Manea di un terzo dall'alto al basso, ed ebbe rasa ab antico la quarta linea. Veggasi nella qui annessa figura rettangolare come sta oggidh.

284 Da Como a Milano.

Si passa entro valli che sembran chiuse come catini di laghi; e in fatti tali furono un tempo, come rilevasi dalla torba di Prato-

| ERATORI. CAESARI                              |
|-----------------------------------------------|
| SEVERI. PII. NEPOTI. DIVI                     |
| NINI . MAGN . PII . F . M . AURELIO           |
|                                               |
| F , MAX . TRIBVN . POT . II . GOS . PP        |
| NS . DEVOTI . NVMINI . MAIESTATIQ . EIVS . $$ |

La quale si legga per disteso così supplita.

Decurionum:

pagano, dalla quale però non si trae nessun vantaggio, sebbene sia stata sperimentata buona a cuocer tegole e mattoni.

Viensi a Fino, lasciando a destra la Cassina Lambertenga, or Porro: si ascende per

Imperatori. Caesari
Divi. Severi. Pii. Nepoti. Divi
Antonini. Ma Gni Pii. Filio. Marco avrelio
Severo. Alexandro. Pio. Felici. Avgusto
Pontifici. Maximo Tribvniciae Potestatis. II.
Consuli. Patri. Patriae. (an. 223).
Comenses. Devoti. Nymini. MaiestatiOue Eivs

`**D**ecreto

E che debba supplirsi col nome dell' Imp. Alessandro . se non bastano le note croniche certificate dalle medaglie (V. Mediob. in Alex. Eckel Catal. Mus. Vind.), chiara dimostrazione faranno le lapidi, in cui si legge IMP. CABS . DIVI . SEVERI . PIl . MEPOTI . DIVI . MAG. PIL . PIL. M. AVRELIO . SE-VERO . ALEXANDRO (Grut. 178. 8); Divi Severi Pil nepoti . Divi . Antonini . pil . MAG. Filio . M . AVR . SEVERO . ALEXANDRO (Rein. Cl. 2. n. 14); sever . pil . NEPOTIS . DIVI MAGNI . ANTO-MINI . PIL FILI . Marci Avreli . SEVERI . ALBEAN-DRI (Marin. Fr. Arv. tav. 45), e in altre ancora, che serbata la stessa genealogia, cominciano dal grado più prossimo. (V. Grut. 190. 13, ripetuta 191. 7). A quest'ottimo Angusto i Comaschi divoti in hella mostra di gratitudine eressero adunque un magnifico monumento, dal quale se il nome dell'Imp. fu cancellato, ciò dee attribuirsi alla miseria di que' tempi infelici, in cui spento Alessandro a Ma-

gonza da militar furia concitatagli contro dal tristis-

poco e si ridiscende verso Vertemate, che vuolsi essere il vetusto Bardomagum. Fu fondata nel secolo XII a Vertemate nel luogo il più inospito una badia di Cluniacensi; e i buoni monaci coltivarono parte di quella solitudine. Sur un di que'colli v'è Casnate; v'è sur un altro colle Cusciago, oveil prete Arialdo cominciò nell' undecimo secolo le sue predicazioni contro i Simoniaci e i Concubinari, le quali crudeli guerre presso di noi suscitarono; e sul più vicino sorge Monsolaro, vaga

simo Massimino, i fautori di costui giudicarono lavare la macchia loro col far guasto ed onta al caro nome di quello. Anche in una colonna miliaria, e in un' ara votiva trovata nella Pannonia, ( Schoenwinser Iter. Taur. pag. 145 e 153) e uelle siesse tavole arvaliche vedesi medesimamente raso Alessandro (Fr. Arv. tav. 45 ). Così raso vedesi pure Filippo in un'ara del Museo Nani (Guarn. diss. epist.), e in altra disotterrata dalle rovine di Gardun (Lovrich osserv. sui viaggi di Fortis, pag. 65). All'incontro per onta de' mortali oltraggiati rimase intatto l'aborrito nome di Nerone in un'ara e in un epitaffio del Gori (T. 1. n. 7, T. 11. pag. 46, T. 111. pag. 173); quello di Domiziano in più lapidi (Grut. 24. 2. 245. 3; Maff. Mus. Ver. 82. 2, e Morcelli n. 36); quello di Commodo in Brescia (Manuz. Ort. Rat. pag. 373, ov' è a correggersi il luogo), e quel d'altri mostri sì fatti; intorno a che non crediam fermarci con riflessioni che spontanee discendono e che lasciamo al lettore (Nota tratta dall' esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus ).

villa de'sigg Vismara. Il piano in cui scorrono la roggia di Desio, tratta da moltiplici sorgenti di quel contorno, e il torrente Seveso, è torboso in parte, come a Prato pagano, al Bassone e sotto la badia mentovata. Forse torboso è pure il prato per cui, passando all'est d'Asinago, vassi alla vicina terra e al vecchio castello di Carimate Mastando sulla via maestra, si lasciano a sinistra Asinago, Lentate e molti altri paesi, posti per lo più su poggi. Vedesi quindi a destra Capreno, e poco dopo Birago, villa già de'Casnedi, er de'Raimondi, su d'una costa che continua sino a Senago, e a cui par che si appoggiasse il Seveso, che ben altro fiume esser dovea da quello che ora è.

Barlassina è grosso borgo, che la sua ampiezza dee probabilmente al vicino convento de' Domenicani, fondato presso al luogo ove fu ucciso il primo Inquisitore Lombardo s. Pietro Martire, ed ora soppresso. In fatti la chiesa matrice è nel vicin villaggio di Seveso. Presto s'arriva a Cesano, ove bella e magnifica villa ha il sig. co. Borromeo, la quale aria più libera e miglior vista certamente avrebbe se collocata fosse sulla vicina altura: se non che non v'avrebbe quel bel rivo d'acqua perenne tratta da vene de' vicini colli; e vuolsi pure che poco salubre colassù sia l'a-

288 Barlassina, Cesano, Monbello. ria della brughiera che li comincia, e immensamente estendesi, quasi del tutto incolta, verso ovest. Questo timore non ebbero i Crivelli, quando presso Bovisio, villaggio che dopo due miglia si attraversa, fondarono sull'alta riva il bel palazzo di Monbello. Il sig. ab. Crivelli fu un de'primi a coltivare in quell'orto le piante esotiche. Di là non lungi, all est poc'oltre Varedo, è la Vallera, ove bel giardino di rare piante ha il sig. Agnesi, fratello della cel. Matematica. Viensi quindi per la via maestra a Cassina-Amata, ad Affori (bella villa Gherardini), rimpetto a Bruzzano, poi a Dergano e a Milano.

La coltivazione si fa in tutto il tratto di questo viaggio con somma cura e con profitto. La scarsezza d'acqua fa che manchino i prati irrigatori, ai quali non suppliscono abbastanza i prati asciutti artificiali di trifoglione (trifolium purpureum L.). I gelsi maggiormente si scapezzano, men bene si coltivano, e meno durano a misura che si discende: così men buono n'è il vino; ma i fondi assai più rendono e vendonsi, pel comodo degl'ingrassi, che traggonsi dalla città, e per la facilità di trasportare a questa i prodotti de campi.

L'altra via, più breve, e che sara ora anche più comoda pe nuovi adattamenti che vi si sono fatti, costeggia in certo modo il torrente Cosia. Si sale dolcemente, tragittando

alcuni burroni, che formano il Seveso, viensi al villaggio di Trecallo, e s'ascende, attraversando i colli, finchè s'arriva presso Canturio, ove si giugne dopo breve discesa e breve salita. Era questo il luogo d'osservazione in tempo delle guerre civili fra i Milanesi ed i Comaschi, poichè dalla sua torre comodamente vedeasi se un'armata venia dal piano, e sen dava l'avviso a Castel Baradello, distante quattro miglia. Così da Castel Baradello davasi avviso a Canturio de'nemici che venivano dal lago. Sin dal x secolo è rinomato Canturio per le picciole manifatture di ferro, e queste vi son tuttavia.

Più antico di Canturio è il vicino Galliano, ove l'amator delle antichità andrà a vedere la chiesa di s. Vincenzo, altre volte matrice (or ridotta ad uso di magazzino), costruita in parte con avanzi del Gentilesimo, la quale sin da'primi tempi servì alla vera religione, come rilevasi dalle iscrizioni cristiane del 1v e v secolo pubblicate dall' Allegranza, e dalle reliquie ultimamente trovatevi. Questa al principio del secolo xi fu fatta riattare secondo il rito ambrosiano, e dipingere dal famoso Ariberto d'Intimiano, che fu poi arcivescovo e ristorator di Milano. Da quelle pitture non trarrà certo gran lumi l'amatore delle belle arti, ma la storia ecclesiastica de bassi tempi vi troverà cose pre-

200 gevoli. Fra gli avanzi del Gentilesimo è ragguardevole una lapide che riuscimmi di far estrarre da un muro cui servia di base. e che fummi da chi quell'edificio acquistò dalla nazione, cortesemente donata. Riferirolla fra poco parlando della villa Cusani a Desio, ove si è fatta trasportare (\*). Il vicin Battistero è pur esso antico e di regolare costruzione: e merita ivi d'esser veduto il tondo vaso battesimale che ha circa quattro piedi d'altezza, e altrettanto di diametro, scavato in un masso granitoso trovato in quelle vicinanze.

Stando sulla stessa cresta de' colli vassi all'est a Cremnago, villa grandiosa del sig. Perego, e all'ovest a Monsolaro, già mentoyata villa dei Vismara, che ha un'immensa prospettiva dinanzi, Molti paesi e amene ville pur sono ove ha principio la valle, che versa le acque nel laghetto d'Alserio. Viensi da Canturio al grosso borgo di Mariano, forse anticamente Fundus Manlianus, o Villa Mauriana, che la Chiesa Romana rende alla Comense nel sesto secolo.

Da Mariano breve cammino conduce a Meda, ch' era poco dianzi ed era stato per più di mille anni (poichè fondato nel 790), monistero di vergini. Dalla storia miracolosa della sua fondazione rileviamo una verità na-

(\*) Veggasi pag. 203.

turale, ed è che tutti questi contorni erano boschi abitati da selvaggiume e da fiere. La soppressione del monistero m'ha dato il comodo di leggere l'iscrizione d'Atilio Mocelio, che fu poi trasportata nel R. Palazzo delle Scienze, Lettere ed Arti, e correggere così gli errori commessi da tutti i raccoglitori d'antiche iscrizioni.

Un'importante iscrizione di Veraciliano era a Giussano in casa Torri, ed or è a Verano. Volendo colà andar da Giussano, si passa a Robiano, ove pochi anni addietro fu scoperto a poca profondità un pavimento a musaico non lungi dalla chiesa. Per coltivarne il fondo, è stato poi ricoperto.

A Verano, che sta sopra Agliate in riva al Lambro, vassi a vedere la Villa Trotti, ove cento cose, che non sembrano fatte per istare insieme, son raunate. Ivi ognun trova di che occuparsi, e anche l'antiquario e l'amante delle belle arti vi vedrà cose importanti. Vi sono parecchi antichi bassi rilievi ed alcune iscrizioni, e fra queste il mentovato epitaffio di Veraciliano.

Questa lapide è stata negli anni addietro trovata nel distrutto castello d'Agliate con qualche altro pezzo antico, e varie monete d'argento e di bronzo assai pregevoli, che mostrano quanto colti fossero que'Confalonieri che il possedeano, e che, sul finire del xiii

Giussano, Robiano. 292

secolo, crudeli contrasti ebbero colla nascente Inquisizione. Nella chiesa d'Agliate, formata di ruine d'un tempio Gentile, v'ha delle iscrizioni romane di vari secoli, e merita pur d'essere veduto il vetusto Battistero.

La Costa chiamasi la vicina villa de' Calderari, or Pino, alla sinistra del Lambro. Ivi la strada conduce ai paesi del monte di Brianza, ove numerose e amene sono le ville signorili, e ben popolate le frequenti terre. Sulle altre ville li presso sollevasi Bel-dosso dei

Busca.

Poco lungi è villa Raverio, memorabile perchè li presso fu trovato quel gran masso di ferro nativo che ora sta nel Museo di S. Alessandro, e che, secondo Chladni, è un'acrolite, cioè una massa caduta dalle nubi, come quella che Pallas trovò in Siberia.

Da Giussano viensi presto a Paína. Un senomeno rimarchevole qui osservasi, ed è che circa 70 braccia di profondità hanno in Paína i pozzi, laddove nel vicinissimo e sottoposto casolare di Brugaccio non n'hanno che da 10 a 12. L'acqua che viene da nordest, cioè da Robiano, ove le fonti sono a fior di terra, sin qui senza dubbio sostiensi su una striscia di fondo argilloso. A Seregno, distante da Paína un miglio e mezzo, i pozzi son più profondi ancora; ma a poche centinaja di passi sporrono neglette sotterrance vene non più profonde di 30 piedi, o dieci metri. Ricco e popolato borgo è Seregno, ove la tonda chiesa è disegno del già lodato prof. cav. *Pini*, alterato però per l'economia voluta dalle circostanze.

Due brevi miglia v'ha da Seregno a Desio, considerevol borgo, ove nel 1277 diedesi la battaglia che decise della sorte dei Visconti, dai quali i Torriani furono interamente disfatti. Alcune romane iscrizioni leggera l'uom erudito nel muro esterno del campanile, ed altri nella villa Cusani. Ivi ora sta quella di cui parlai alla pag. 290. Essa è sur un cippo di quel granito che chiamiamo scerizzo gentile, alto più di quattro piedi parigini, e largo piedi uno, pollici otto. In alto v'è inciso un doppio fulmine trisulco, sotto il quale stanno le seguenti lettere: (\*)

(\*) Niuna iscrizione si vede nel muro esterno del campanile di Desio. Quella poi che qui allegasi, vuolsi legger così:

> Iori . Optimo . Maximo . COmensi EX . PRaEMISSA FVI GVRIS POTESTATE FLAVIVS . VALENS

Vir · Clarissimus · EX · Decreto · Votum · Solvit · Libens · Merito · Datum · Publice

Parendo a noi che i quinqueviri seniori, la sordità della vecchia, il concetto di Giovenale e la deB \_\_\_\_\_\_ 8

EX PREMISSA sic.
FVLGVRIS
POTESTATE
FLAVIVS VALENS
V. C. EX. D. V. S E. M.

D. P.

Non è forse si facil cosa il tutta ben tradurre l'iscrizione; ma pare che vi si parli

dicazione del Pozzale non ci abbiano che fare, erediamo che Flavio Valente Uomo Chiarissimo, e quindi Pontefice od Augure, presiedute le solite cerimonie in occasione di fulmini, di che il Valeriano (de fulm. signif.) e il Bulengero (de terrem. et fulm.), innalzò quest'ara in testimonio di grato animo verso il Tonante l'avviso o l'afflato, come diceasi, del quale fu consigliero di lieti eventi ai paurosi Vicani. Diciam COmensi per congettura, tolto il nome dal vicin luogo, potendo anche leggersi COnsiliario, ZEYC BOYA AIOC, com' è in una moneta di Mitilene (Spanhem. de V. et Pr. P. I. pag. 133), e meglio ancora COnserva. tori, com'è in un marmo del Gudio, 10v1 . OPTI-MO . MAXIMO . FYLGERATORI . CONSERVATORI (pag. 4 n. 8), e in un altro in Massei, 10v1. No. NITORI . CONSERVATORI (Mus. Ver. pag. 148. 1). Diciamo Ex Decreto, perche dopo l'opera degli Aruspici, e l'approvazione de' Pontesici facea mestieri anche il decreto del pubblico magistrato; onde Varrone, Lacum Curtium fulguratum ideo ex Senadel rito con cui i Quinqueviri Seniori volean che si coprisse il fulmine caduto in luogo pubblico, mettendovi in giro de'sassi onde formare una bocca di pozzo, per lo che puteali diceansi; e quel rito chiamavano condere fulgura, come rileviamo da Lucano: e appunto un di que' Seniori che gravemente seppelliva la folgore, e poi andava a medicar con incantesimi la sordità di ricca vecchia, mette in derisione l'arguto Giovenale (Sat. vi.) in questo verso, a spiegare la nostra lapide opportuno:

Aut aliquis senior qui pubblica fulgura condit. La penultima lettera però della sesta li-

tus Consulto septum esse (de L. L. l. 4), e nei marmi, 10v1 fylminatori. Fylgeratori. Tonanti a rystivs. Pontifex. ex senatus. Consulto. Dedicavit. (Grut. 21. 6) Ded. Fylgeratori aram. ex haryspicum sententia pyblicivs. Pontifex. Posuit et . Dedicavit. (ibid. n. 4). Ma ciò basti, se non è anche troppo per una nota. Nel giardino della stessa villa Cusani vedrà il viaggiatore anche queste due lapidi che non crediamo mai pubblicate:

HERC HERCVLI. IN
VICTO
VICTO Volum. solvit. Libens. Merito
MYRIS Lucius DOMITIVS
MOS GERMANVS
ET. QVIN SALVO. PATRONO
tivs

votum solvunt Libentes Merito

(Nota tratta dall'esemplare postillato dal sig. dott. Gio. Labus). nea è fatta in modo che lascia dubbio se una E sia o una L, e se sia unita alla S o siane separata. Nel secondo caso le ultime quattro lettere sarebbero queste: V. S. L. M. che comunissime sono. Vero è che allora non vi si parlerebbe de Seniori; ma la lapide non lascerebbe d'essere importante, perchè rare sono quelle che parlino della folgore. Le lettere D. P. potrebbono leggersi: Dedicavit Puteal.

La villa Cusani, ove gran parte di questo libro io scrissi, a più titoli merita d'esser visitata, essendo forse la più bella della Lombardia per la varietà, l'ampiezza, il buon gusto, e l'opportuno uso dell'acqua; giacchè vi scorre un abbondante rivo, o roggia, di cui parlossi, e che va poi tutta a perdersi nella irri-gazione de'vicini prati. I pergolati d'agrumi, le ricche serre degli ananassi e delle piante esotiche de caldi climi, gli alberi e gli arbusti dell'America settentrionale in pien'aria, attireranno gli sguardi dell'osservatore, mentre il curioso percorrerà i boschetti abbondantissimi di saporiti tartufi, le vigne, i frutteti, l'artefatta collina, le grotte, il tempietto, i laghetti ec. ec. Elegante e comodo n'è pure il palazzo, ove i fratelli Gerli fecero il loro primo lavoro all'encausto. Ad abbellirla maggiormente s'è data la forma di pronao d'un tempio al vicino mulino, che

merita d'esser veduto anche per la non comune sua costruzione. Vi si passa innanzi andando da Desio a Monza per comoda via, o per Lissone si passi, o per Muggiò; e la ! distanza è di tremiglia e mezzo. La seconda conduce sullo stradone che mette dirittamente alla R. Villa, e piegando a destra prima di giugnervi, va in linea retta a Sesto e di là a Milano.

Viensi da Desio a Nova, indi a Cusano, ove de' buoni quadri (e fra questi il Belisario dello Spagnoletto) veggonsi tuttavia nel Palazzo Omodei, or de'Lumiares, eredi di quella famiglia. Ne distann sol miglio Bresso: incontrasi il torrente Seveso, s'attraversa Niguarda, ove belle sono le ville Biglia e Trotti: vedesi Prescentene, o Prato Centenaro (Pratum Centenariorum), ed ecco Milano.

Per altra via si va da Desio a Milano. O si passa presso a Muggiò e la Taccona, villa dei sigg. Bertolio, e giugnesi presso al giardino de Silva a Cinisello; o per la via maggiore, piegando da Nova, vassi in mezzo a Cinisello medesimo, ove il curioso potrà visitare la casa dei sigg. Silva, e in essa una bella raccolta di storia naturale, e il rimodernato giardino. Da Cinisello si passa presso il vicino Balsamo, ove ameno e vago è il giardino del sig. conte di Breme, la Torretta e la Bicocca, rammentata ancora per una battaglia che vi si diede nel secolo xv; e s'arriva alla strada di Monza presso Greco e la Cassina de' Pomi.

Da Como a Barlassina . . . Poste 1 1/2
Da Barlassina a Milano . . . . . 1 1/2
Da Giussano a Milano per Desio . 2

### CAPO XXV.

# Da Como a Lecco per terra.

Se per qualche combinazione convenisse da Como andare a Lecco per terra, o vero se piacesse vedere quello che noi chiamiamo la Brianza ed il Pian d'Erba, che reputansi le più deliziose situazioni delle nostre ville, si trovera una strada comoda con viste piacevoli, e con oggetti degni d'occupare il naturalista e l'agronomo e l'antiquario.

Viensi da Como a s. Martino, ove è la già mentovata fabbrica di pannilani. Si è pur trovata una buona terra da folla a poca di-

stanza.

Per una ripida salita viensi in alto: si costeggia il monte sopra cui stanno le alpi di s. Maurizio, contigne a quelle di Torno e di Nesso, e al Pian del Tivano. Ivi trovansi legni impietriti, tripoli, ammoniti ed altre conchiglio marine. Si lascia a destra Montorfano, Da Como a Lecco per terra. 299 eosì detto perche s'erge solitario alla foggia d'alcuni colli volcanici, ai quali pur somiglia nel rotondo laghetto che ha sotto; ma ben lungi da vedervisi della lava, non vi si scorge che una breccia, o ceppo durissimo formato da sottil ghiaia quarzosa silicea granitosa e porsiritica, onde gran copia di mole sen ricava pe'mulini.

Si passa presso Tavernerio: poco lungi poi si vede Ponzate, ov'è una cava di bianco marmo (majolica); e si viene a Cassano e ad Albese, sempre stando sull'alto fra ben coltivate campagne. Presso Albese mi si dice esservi trovato, oltre alcuni monumenti di antichità, un vetusto sepolcreto con molte urne cinerarie, e di la non lungi una selva sotterranea, che può forse chiamarsi

lignite.

Il naturalista che voglia ben esaminare questi contorni sen va da qui a Villa, e quindi o a cavallo, o meglio anche a piedi, costeggia il monte, or fra vigne or fra castagneti, sinche giugne presso il burrone Bova, che riceve parte delle sue acque dal Buco del piombo. E' questo una caverna che all'ingresso ha un resto di quattro muraglie, una dietro l'altra, dalle quali rilevasi che quel luogo fu un tempo abitato da chi vi si era rifingiato, come in sicuro asilo. Vi si sala con somma difficoltà sur un sasso calcare che

non ha strati visibili, ma poi s'entra quasi orizzontalmente nel monte. La caverna è ampia abbastanza per istarvi in piedi: a luogo a luogo ha dei catini d'acqua che arrestano il curioso: i primi però non son profondi, e chi non teme di bagnarsi può agevolmente guadarli, e penetrare nella caverna per 800 piedi; ma nulla probabilmente vi trovera d'importante, fuorchè alcuni strati di ciottoli di pietra focaja in mezzo alla terra o al sasso marnoso. Dal nome potrebbe argomentarsi che opera sia degli uomini, i quali abbiano cercato in grembo al monte il piombo; nè ciò parrà strano, sapendosi quanto di questo minerale si trovi sopra Mandello, posto a un di presso sulla medesima linea (Capo XXI.). Ma forse la grotta non è stata scavata che dalle acque, le quali ne sovrapposti piani, non avendo sfogo se non pe fori penetranti in seno al monte, si sono poi al fianco di questo aperta una strada. Il vedere che la grotta in qualche parte è altissima, ha fatto sospettare ch'essa altro non sia che una fenditura del monte cagionata da terremoto. Di fatti guardando da lungi o dall'alto il monte che sta sopra il Buco del piombo, vedesi che la parte meridionale n'è caduta per una frana, dilatandosi verso Erba.

Il sasso di questi contorni è calcare, sovente rossigno, in cui si trovano non infreDa Como a Lecco. 301 quenti degli ammoniti, de'nautili ed alcune veneri.

Poco lungi dal Buco del piombo era il convento de PP. Cappuccini di s. Salvatore. Stando in quel luogo si domina la pianura milanese, e tutto il sottoposto pian d'Erba. Il naturalista vedrà sotto di sè una valle di sufficiente larghezza, che ha alti monti al N., ed è circondata al S. da collinette, le quali formando un arco, vanno ai monti medesimi ad attaccarsi verso Como e verso Lecco, ove li tien divisi Valmadrera. Tali collinette dovevano contenere le acque de monti, e principalmente del Lambro, e formarne considerevol lago; e lo formavano in fatti, come argomentasi a molti indizi, e specialmente per la torbiera di cui parleremo. Forse a' tempi del vecchio Plinio erano ancora fra di loro uniti i tre laghetti, che tuttavia vi restano; d'Alserio, di Pusiano e di Oggiono, poichè egli (Lib. 3 c. 19) nomina il lago Eupili formato dal Lambro, come il Verbano dal Ticino, il Lario dall'Adda, e'l Benaco dal Mincio; il che oggidì non può dirsi, poiche il Lambro talora riceve bensì qualche scarso sussidio dai laghi d'Alserio e di Pusiano, e talora dà a questo il sovrab: bondante delle acque sue nelle escrescenze, ma d'ordinario passa in mezzo ad essi, e nessun rapporto ha con quello d'Oggiono che va a

302 Eupili, Erba, Pieve d' Incino. scaricare le sue acque nel lago di Lecco. Dobbiamo dunque argomentare che il Lambro, aprendosi una strada fra le colline setto Lambrugo, e abbassando il proprio alveo colle corrosioni, abbia a poco a poco abbandonati que fondi, lasciandovi i soli laghetti summentovati. Da una memoria del fu curato Berretta (1) vedesi che negli scorsi secoli i laghetti medesimi più estesi erano che ora non sono.

Chi da s. Salvatore ama andare in Vall'Assina per la più breve via, costeggia il monte sino a Casilino, e ivi, piegando per una lenta ma non comoda discesa, va al letto del Lambro, a Scarena e ad Asso. Ma proseguendo la via carreggiabile, da Albese viensi a Buccinigo, ad Erba, popolata terra costruita su incomodo pendio, e alla Pieve d'Incino, ove sol vedesi la vecchia chiesa, poichè il borgo fu nel 1285 da'Comaschi distrutto, nè più risorse. Ivi era l'antico Licinoforo, il quale con Como e Bergamo formava le tre città degli Orobii rammentate da Plinio (2), da cui pur sappiamo che Bergamo è stato costruito, ed ebbe il come dagli abitatori di Barra, città in questi contorni collocata, che perì, e che probabilmente non lungi era dal monte Baro. Non è facile l'indicarne il luogo

<sup>(1)</sup> Atti della Soc. Patr. tom. III. pag. 211. (2) Lib. 3. cap. 17.

preciso; ma guardando i monti sopra Civate e Valmadrera, vedesi che caddero per la base mancata loro, essendone quasi perpendicolari gli strati anteriori, mentre alcune più alte vette posteriori hanno gli strati orizzontali. Lo scoglio spaccato in mezzo, per cui passa il torrentello di Val d'oro, proveniente da S. Pietro, è caduto pur esso. Ivi trovasi della pirite, che forse alla valle diede il nome. S. Pietro è la vecchia badia che dicesi fondata nel sesto secolo dal re Desiderio, per uno strano miracolo ivi accaduto. Certo è che era una ricca badia di monaci, trasportata poi a Civate, poi commendata, e quindi venduta a privato possessore.

Si passa al nord del laghetto di Pusiano, e vedesi l'isoletta de cipressi e degli ulivi, e l'annena villa, la quale venne già acquistata dal Principe Eugenio. Si sta al N. d'Oggiono e del lago, che or da esso prende il nome, e dai paesi vicini, e or dicesi d'Isella. Percorrendo coll'occhio quel piano vedesi una estesissima torbiera di ottima qualità, da cui trar potrebbesi molto vantaggio, riducendo al tempo stesso a prati irrigatori e a boschi que fondi uliginosi. Si passa a Suello, lasciando prima a sinistra s. Fermo, e poi a Civate summentovato. Lì presso v'è l'emissario del piccol lago del Sagrino; ed oltre Civate, nell'emissario del lago di Oggiono si

304 Valmadrera, vall' Assina.
vede un congegno per le anguille simile a
quel della Negoglia, di cui si parlo alla pag.
57. Vassi nella terra di Valmadrera, paese
rinomato per la buona calce e per le grosse
lumache, lasciando a destra Sala; e costeggiando un lato di monte Baro verso il lago,
viensi a Parete e Malgrate, di cui parlammo,

e al ponte di Lecco.

Sul fianco del monte in faccia all'ovest sta Galbiate, e in vetta vi sono ancora i resti d'un castello, sotto cui era un convento di Francescani. Non molto lungi, al sud-ovest sta il vero paese di Brianza, popolato da molte grosse terre, ameno e fertile. Ivi passò qualche tempo a meditar le gran verità della Religione S. Agostino. Da Galbiate buona strada conduce a Garlate e ad Olginate. Fra quelle vicine colline, che come Sirone e Molteno somministrano la breccia per le mole, v'è Viganò (Vicus novus), ove son cave di sasso arenario, che offrono molto e facil lavoro allo scarpello.

## CAPO XXVI.

#### Vall' Assina.

I due rami del Lario col Pian d'Erba formano un triangolo, entro cui eccelsi monti sono, elevate pianure, un'estesa valle, chia mata Assina dal borgo di Asso, che n'è il principal paese, e molta popolazione. Da più luoghi s'entra in vall'Assina. Da Bellaggio si sale sino alle sorgenti del Lambro per ripida via, fra sassi, castagneti e prati, passando per Civenna, dianzi feudo imperiale de Monaci Cisterciensi, che qui e nella sottoposta Limonta, di cui parlammo, sin dal secolo x copiosi uliveti coltivavano. Si passa da Civenna a Magrelio, ove la vall' Assina termina e il Lambro comincia, come vedremo. Nel salire si lascia a destra il monte di Chevri, ove dicesi esservi indizi di rame e molto asbesto. Il nocciolo del monte è calcare e marmoreo; ma il monte è sparso in ogni parte di massi granitosi e schistosi d'ogui qualità e grandezza. Da Nesso s'ascende a Velleso e Gelbio, si percorre il pian del Tivano, e per Sormano o per Caglio si discende ad Asso. Da Onno si monta in Valbrona, e da Vicino si va ad Asso.

Ma la miglior via è quella di Canzo Presso a Pieve d'Incino due strade vi conducono, una carrozzabile ed ampia per Incasale e Longone, l'altra più angusta per Ponte. Una dolce salita, in parte sopra un bianco marmo, porta dal letto del Lambro ad Incasale, e di la nuovamente si sale a Longone: viensi al lago di Sagrino, angusto e lungo circa due miglia, fra due monti, de' quali I orientale ha una stratificazione orizzontale

Amoretti

306 Castel-Marte, Proserpio.

ed uniforme. Questo contorno chiamasi la Squadra de Mauri, sul qual nome si sono formate molte conghietture. Al finir del lago

di Sagrino vedesi Canzo.

Tra il mentovato lago e Ponte due paesi importanti per l'antiquario vi sono in alto, cioè Castel-marte e Proserpio. Ben indica il nome loro che uno a Marte, a Proserpina l'altro rendean culto: ma se ivi sieno de monumenti che il provino, l'ignoro. Un curioso monumento v'è in Castel-marte di certo Ubaldo Prina, nel cui prolisso epitaffio, scolpito in ampia tavola di candido marmo, leggesi ch'egli era duce fidissimo e compagno di Rinaldo d'Este, quando con Goffredo, Boe-mondo, Tancredi e Gedeone andò alla conquista di Gerusalemme. Il buon uomo che ne fu l'autore, non conoscendo forse altra storia, s'appigliò al Tasso, e fece d'Ubaldo un suo progenitore, senza pensare che favoloso era l'eroe Rinaldo del Tasso, come la sua maga Armida: trovò presso la chiesa una bell'urna marmorea, ne prese la più pulita tavola, e in un latino da scolare gli fece la sua leggenda. Non è senz'esempio quest'impostura, perdonabile se nulla ha guastato d'antico e di pregevole; ma se un fianco della stessa urna è, siccome pare, la tavola quadrata di marmo che sta sopra la porta del campanile, allora è presumibile che abbia

sostituita la sua leggenda a qualche bel basso rilievo o a qualche greca o romana epigrafe, poichè un bel leone sta nella tavola summentovata. Gli stipiti della porta stessa, ne'quali è intagliato fra belle cornici un ornato o festone rappresentante un tirso, son pur essi di bel marmo. Sta sulla piazza il coperchio d'un'urna di Scerizzo, e un'aquilaccia dello stesso sasso, per cui quel paese chiamossi Castel-marte dall'uccello. Altri resti d'antica scultura, cioè tre belle teste, son nel campanile, sotto le quali v'è un'iscrizione non si facilmente leggibile da terra. Vuolsi che da Castel-marte abbia avuto il nome tutto il distretto della Martesana, i cui i principali borghi sono Vimercato e Canturio.

Il monte che Ponte dal lago di Sagrino divide, è in parte di selce, frammezzata al sasso marnoso a strati orizzontali, ma talora irregolari e ad angolo acutissimo fra di

loro .

A Ponte ciò che v'ha di più importante a vedersi è il filatojo da seta. Negli avanzi d'un distrutto monistero vi sono ancora delle vetuste pitture pregevoli pe'colori, e talora anco pel disegno, rappresentanti caccie e ritratti.

Da Ponte, costeggiando il Lambro, viensi a Canzo, posto nell'angolo della valle, appiè 308 Asso, Lasinigo, Magrelio. di quel monte a cui la forma lunata fe' dare il nome di Corni di Canzo.

V'è in quel monte una miniera di ferro, che scavazasi un secolo fa, e ven sono tuttavia le abbandonate gallerie nel sasso calcare o marmo rossigno. Gli strati vanno dal S. O. al N. E. La galleria superiore dicesi Tampa del Roncaiuolo, ed è quasi chiusa. L'iuferiore dicesi Tampa del Maglio, e vi si penetra per molti passi. Alle falde del monte vi sono strati di pietra calcare. In alto v'è del marmo rosso, e altro sasso calcare con nummaliti (Lapis frumentarius).

Fra Ganzo ed Asso v'è una bella cascata, detta la Vallategna, che serve a varj edifizi, ove precipita l'acqua tutta di Valbrona e della valle di Vicino; e v'è pure del marmo

majolica.

In Asso vedesi un antico borgo, in cui conservasi tuttavia la bella iscrizione del cippo che L. Plinio Burro dedicò al genio d'Asso. Vi sono pur varie fabbriche, ed è paese di molto commercio pel sostentamento della valle tutta. Sin qui viensi comodamente in vettura: il fatto ha provato che si può andar più oltre, e ben anche a Bellagio; ma non è cosa da farsi che per un capriccio. Al nord di Asso veggonsi strati di scisto bituminoso diretti dall'ovest all'est, che ardendo danno forte odore di zolfo.

Asso, Lasinigo, Magrelio. 309 Proseguendo per la valle, viensi a Lasinigo o Nasnigo, a Barni, a Magrelio, anguste pianure che vanno elevandosi, sinchè si giugno alle sorgenti del fiume. A Lasinigo, che un autore crede sia Assi vicus, il vico di Asso, nell'angolo d'una casa poco distante dalla torre vedesi un'iscrizione, che C. Alebo Veterano della legione viii pose vivente per sè, e per Pompea Dorcade sua moglie (\*). Rinomate son le lumache di Barni, che gli abitatori sanno nutrire colla tossilagine (Tussilago petassites I..). Vedesi sopra Magrelio una grotta nel monte e una sorgente d'acqua intermittente, detta la *Menaresta*; le quali cose possono interessare il naturalista. La

(\*) Ci grava il non aver veduta nè questa nè l'antecedente lapide di Plinio Burro, intorno le quali non possiamo dir nulla. Badi però il viaggiatore ad entrambe; che nella prima, come qui vien riferita, vi ha shaglio nel nome, nella seconda l'ultima linea è tuttavia, da chi ne parlò, non intesa. L'interpretazione ch'è nel Morigia non regge coi altre lapidi e monumenti preziosi di belle arti e di antichità che ammirare si possono dai dilettanti in questo lel viaggio, parleremo forse più a lungo nella sesta edizione di questo libro. Le pote che ora vi abbiamo fatte per nostro studio e diletto, non erano già destinate alla stampa; nè piegammo ad accordarle al Silvestri che per quella benivoglienza che si procaccia dai letterati un tipografo benemerito degli studi migliori (Nota del sig. dott. Gio. Labus J.

Menaresta nasce da uno scoglio all'altura del Tivano sopra Magrelio, ov'è il Pian-ranoio. Ad ogni otto minuti all'incirca la sorgente fa un sensibilissimo aumento, e se n'ode l'interno romorio. Dura circa tre minuti l'accrescimento, e cinque il decrescere. Ivi comincia propriamente il Lambro. Lì presso è un'altra sorgente detta l'Acqua della febbre, perchè credesi un antifebbrifugo. A me parve amarognola. Il monte è calcare; ma v'ha de massi di granito, granatiferi e scistosi d'ogni maniera. Il Lambro al primo nascere si perde e ricompare. Lo stesso fa talora presso Lasinigo. Presso Asso ha alveo angusto e profondo, perchè gli strati del monte son ivi quasi perpendicolari.

Stanno in alto le così dette Alpi, cioè pascoli estivi del bestiame, ove sono magnifici prati, ed opportune stalle e comode abitazio-

ni de' pastori.

Fra que'monti degno da vedersi nella state è il così detto piano del Tivano, o Tuano. Vi si sale da Asso per Sormano, o per Rezzago e Caglio, come dicemmo. Il monte è a strati di sasso calcare o marnoso, ma vi s'incontrano grossi massi di granito e di scisto. V'è pure a luogo a luogo molta breccia. Presso Caglio v'ha della buon' argilla, di cui non si fa uso. Il pian del Tivano sta nel centro del triangolo formato dai due rami del lago;

è alto 1945 braccia (piedi 3566) dal medesimo; ma è contornato da gioghi più elevati, senza che da niuna parte le acque siansi aperta una strada. Che divengono esse dunque quando piove, e quando sciolgonsi le nevi? V' ha nel mezzo del piano una grotta, detta il Buco di Nicolina, ove gran parte de lle acque si porta; e se questo foro per la trasportatavi terra e foglie si chiude, come par che debba presto avvenire, il pian del Tivano diverrà laghetto o palude. Non tutte però in questo luogo si radunano le acque, ma v'ha degli altri parzialì catini che hanno pur essi il loro sfogo nella stessa maniera: e convien dire che nel centro di altri piani circondati da' monti fossero i buchi, o pozzi naturali di Premeu sotto il culmine della guardia sopra Pognana; di Profondà sopra Blevio, di Gravinate e Bianca-monda sopra Velleso, ed altro senza nome sopra Gelbio (pozzi che or sono sulla vetta or sul pendio), poichè veggonsi formati dall' acqua che gli ha spiralmente corrosi. In molti di questi pozzi io discesi, nè altro vi trovai che il monte a strati orizzontali di sasso marnoso, il quale scomponendosi nella superficie, parea formare la così detta Pietra-morta. Nella grotta di Gravinate trovai de begli avanzi di stalattite, un teschio di capretto, e una mandibola di lupo; e progredendo

quanto più potea con torcia accesa in mano, mi trovai sull'orlo d'un ampio recipiente d'acqua; del che giudicai non coll'occhio, ma dal tonfo che faceano i gettativi sassi. Ved.

alla pag. 271.

Un fenomeno importante di questi contorni è la torbiera di Velleso all'altezza del piau del Tivano, e sul pendio occidentale del monte verso Brienno. D'ottima qualità è la torba e abbondante, essendovene uno strato che in qualche luogo ha quattro piedi d'altezza. Misti alla torba vi sono de' grossissimi tronchi di larice (albero che v'abbondava sino al sesto secolo, come rileviamo da s. Ennodio), i quali sul luogo tagliansi colla vanga Come la torba stessa, ma esposti all'aria in-duriscono. Guardando la posizione del luogo, argomentasi che vi fosse un catino o prato contornato da alture che vi ritenevan le acque, nelle quali si formò la torba: caddero e marcirono i tronchi degli alberi, finche uno sconvolgimento distrusse il contorno occidentale, e rimase asciutto il fondo e divenne prato. Solo da pochi anni si scopri la torba nello scavarne la contigua argilla. Dicesi anche che un castello di delizie vi avesse la regina Andefleda moglie di Teodorico. Ivi pur trovasi la pietra calcare nericcia, che strofinata ha odore di petroleo. Alla cima di vall' Ombria, posta al sud, v'è una spaccatura, ove narrasi che siasi gettato un cane, il quale ritornò alla luce pel *Buco di Ni*colina.

Il pian del Tivano è generalmente a prati, e ivi nascono erbe utili per la farmacia e per la tintura, e bellissimi anemoni, renoncoli, astranzie, ec.: vi si semina anche della segale. Vi è pure frequente il sorbo da uccellatori (sorbus aucuparia L.), i cui frutti danno un sugo acido, sostituibile al limone

per le tinture.

Chi dal pian del Tivano discende al lago, per Velleso o per Gelbio va a Nesso; o vero per Pallanza, Lemna e Molina scende fra Nesso e la Pliniana. Tutti i mentovati paesi sono sur un piano, ov'argomentammo che negli antichissimi secoli giunsero le acque. Viti, grani e legumi ivi coltivansi in piccoli piani sostenuti con macerie; ma questi uniti a'frutti, ai castagneti e ai prodotti del bestiame non bastano a sostenere la popolazione, cosicchè gli uomini vanno ad esercitare in lontani paesi la loro industria.

Se da Asso vuolsi andare ad Onno, per la valle di Vicino si passa a Valbrona, ov' è altro paese di questo nome, e di la giugnesi alla discesa, che l'uomo a piedi abbrevia, portandosi sugli scogli che stanno rimpetto alla

Badia e a Mandello.

314 Altezza dei Monti e Laghi.

Le due mentovate valli hanne poco grano, viti e gelsi, e il prodotto maggiore traggono da castagni o noci e da' fieni.

### CAPO XXVII.

Elevazione dei Monti e dei Laghi principali della Lombardia, secondo le osservazioni del cel. astronomo sig. conte Oriani.

|                                 | Elevazione |     |       |
|---------------------------------|------------|-----|-------|
| <b>H</b>                        | racc       | . M | ilan. |
| Superficie del Lago Maggiore    | press      | 80  |       |
| Angera (1)                      |            |     | 0     |
| Lago di Como presso Menaggio    |            | . 4 | 9/11  |
| Lago di Lugano a Porlezza       |            |     | 128   |
| Varese                          |            |     |       |
| Monte Sasso del ferro presso La | vena       | . 1 | 466   |
| Pizzo d'Orsera ivi              |            | . 1 | 290   |
| Di Pino sopra Campagna          |            |     |       |
| Madonna del monte di Varese, c  | ampa       | 1-  |       |
| nile                            |            |     | 1118  |
|                                 | , .        |     |       |

(1) Il Lago Maggiore è elevato sopra la superficie del mare braccia 352 6/11. Quiudi chi vorrà sapere l'altezza dei sottouotati luoghi dal mare, non ha che ad aggiugnere questa quantità alla quantità loro assegnata.

Il braccio milanese è prossimamente al piede pa-

rigino come 22 a 12.

Chi vorrà ridurre tutte queste altezze alla nuova misura del metro, sappia che questo corrisponde a braccia di Milano I, once 8, e ponti 3. Iu questo calcolo si trascurano le frazioni minime.

Elevazione Brace. Milan. Monte Beuscer, cima più alta dei monti di Varese Campo de' fiori, cima più occidentale degli stessi monti Montaveggia, casa Fumagalli o S. Bernardo 508 S. Ginesio, campanile . 1100 S. Primo nella vall' Assina Gordona nella vall' Intelvi . . 2049 Bisbino ivi . °. 1908 Calvagione o Generoso . . Pizzo di Gino nella valle Ca-. 3463 vargna . S. Lucio ivi . . 2261 Corno occidentale di Canzo . 1974 2435 Ceramede sopra Tremezzo. 2497 Poncione di Mezzegra . . Calbega o della Gada presso Porlezza Resegone di Lecco, cima più 2825 Grigna settentrienale o mente . 3716 Grigna meridionale . . . 3335 Legnoncino Legnone Rosa. . .

#### CAPO XXVIII.

Elettrometria sotterranea della Lombardia.

Si è fin qui indicato ogni luogo in cui scavansi o scavaronsi un tempo delle miniere nella Lombardia, o ne furon da naturalisti trovati gl'indizj. E poichè scritta è quest'opera ad istruzione de curiosi, e principalmente degli amatori della storia naturale, loro non dispiacerà, mi lusingo, che il libro si termini colle indicazioni lasciateci dal minerografo Pennet, intorno a cui tanto si è parlato e scritto negli scorsi anni (1).

(1) I dubbj intorno alla sensibilità d'alcuni individui, riguardo alle sostanze elettromotrici sotterranee, dovrebhono omai essere dissipati. Essi furono destati dall'amor proprio dell'uomo, il quale mal soffre che altri sia dotato d'una qualità pregevole ch'egli non ha, e dall'orgoglio filosofico che volontieri preferisce le adottate teorie ai fatti che con esse non si accordano. Il numero degli individui dotati della sensibilità di cui trattasi (ed io ne ho in nota ben trecento da me sperimentati); la conosciuta probità e la dottrina della maggior parte di essi nelle cose fisiche; gli sperimentati loro mezond'evitare l'errore e l'inganno; la facilità di trovar uomini conduttori ( e quasi tutti lo sono ), per mezzo de' quali l'individuo Elettrometra mostra l'azione delle sotterranee sostanze nello stromento che sta nelle altrui mani da lui toccate, debbon'essere argomento bastante per deporre intorno a ciò ogni dabbiezza. Aggiungasi che i fenomeni del Galvanismo e del Voltaismo sono tanto analoghi a quelli della RadNon trattasi qui di sapere se vere o false sieno le sue osservazioni, ma solo di notare per quali tratti, secondo lui, stendansi le miniere nostre si di metalli che di bitume.

Secondo lui, vi sono dalla sommità delle Alpi sino a noi tre regioni di miniere divise in filoni dall'est all' ovest. La prima sta sotto la catena centrale, ed ha una grandissima

domanzia o Elettrometria, che siccome di quelli non si dubita, così dabitar non si deve di questi dall'uomo che ragiona. Quindi è che il cel. matematico sig. conte Lapluce nella sua opera = Théorie analitique des Probabilités = pubblicata l'anno scorso, dice : » Coll' analisi della probabilità si » può verincare l'esistenza e l'influenza di certe ca-» gioni, delle quali si è creduto d'osservare l'azione » sugli esseri organizzati. I più sensibili fra tutti gli » stromenti sono i nervi . . . . I fenomeni singola-» ri risultanti dalla somma sensibilità de'nervi in » alcuni individui, hanno dato luogo a diverse opi-» nioni sull'esistenza d'un nuovo agente chiamato » Magnetismo animale . . . e sulla impressione » che può far nascere la prossimità de' metalli, » o dell'acqua sottocorrente . . . Perchè in al-» cuni casi quest'azione non si manifesta, non dob-» biamo punto conchiuderne ch'ella non esista mai-» Noi siamo sì lontani dal conoscere tutti gli agenti » della natura, che sarebbe ben poco filosofico il negare l'esistenza dei fenomeni per la sola ragione che non si sanno spiegare nello stato attuale » delle nostre cognizioni! Sin qui il cel. Calcolatore. Confrontisi ciò con quanto ho io scritto in varie mie opere su questo argomento, riportando fatti e sperimenti altrui e miei in luoghi e tempi diversi.

larghezza, onde stendesi per ben 30 miglia al nord e altrettanto al sud. Nel paese nostro il centro della miniera corrisponde alla vetta del Sempione, del s. Gottardo e della Spluga, ed ha l'orlo meridionale presso a Domo d'Ossola, a Zebiasco, due miglia di qua da Bellinzona, e al villaggio di s. Maria che è un miglio al di qua di Chiavenna.

La seconda regione è composta per lo più di miniera di ferro sassosa, e in filoni regulari. Sulla riva orientale del lago Maggiore verso il sud comincia a Colmegna a 200 tese dopo il torrente, e verso il nord termina a Rovellano. I due Maccagni superiore e inferiore sono sul primo terzo della sua larghezza. Attraversa le montagne che sono al nord di Lugano, occupa la val Cavargna (1), e stendesi al lago di Como, ove ha il suo confine meridionale un miglio al sud di Rezzonico, e 400 passi di là di Dungo (2) verso Gravedona ha l'orlo settentrionale. Oltrepassa il lago, e portasi presso il forte di Fuen-tes al nord, e un po al di sotto di Dervio al sud (3), Andando da Bellano a Taceno incontrasi questo medesimo orlo a Pradello, e si costeggia cammin facendo sin presso a

(1) Ivi si estrae in più cave.

(2) Cavasi qui e sopra Domaso alla Selvavecchia.
(3) Cavossi un tempo presso al laghetto di Piona.

Taceno, dal qualpaese è lontana soltanto 600

passi.

Questa mina ha delle ramificazioni. Sedici piccioli filoni di ferro sono stati da Pennet indicati presso Cremenago ai confini Svizzeri, non lungi da Luino, dal qual luogo partendo trovo il primo filone a 30 passi avanti di giugnere ad una cappelluccia, e l'ultimo poco prima di scendere in riva alla Tresa (1).

Un'altra ramificazione è quella miniera di pirite che *Pennct* indicò presso Catiliana, la quale ne costeggia il burrone, attraversandolo con angolo acutissimo, circa 1000 passi sopra Catiliana stessa. I filoni sono al numero di 21, e la profondità è di 36 passi; il che argomentò Pennet dai passi che percorse allontanandosi ad angolo retto dall'ultimo filone, prima di sentire la scossa simile all'elettrica. Troppo lungo sarebbe l'esporne qui la teoria (2).

Una terza ramificazione ha sentita sull'orlo orientale dal Lario fra Gitana e Bellano, dal qual borgo dista solo 400 passi l'orlo settentrionale della miniera, ove sono 15 filoni di mina di ferro deboli e con mol-

(1) Ivi s'è poscia trovata, e si cava.

<sup>(2)</sup> Questa pirite mista alla galena di piombo cavossi sino a questi ultimi auni.

ti interstizj, cosicche occupa quasi un mi-

glio (1).

Una quarta ne ha sentita a Masso, gruppo di casuccie presso Magliana, al di sopra di Mandello; la qual ramificazione pur ha molti filoni, alcuni di solo ferro, e altri di ferro misto a pirite; il che egli conoscea, perchè alle alterazioni del polso non corris pondea la bacchetta, che soltanto oscillava sulle sue dita (2). Questi filoni hanno la direzione dal S. O. al N. E., onde, se continuano, vanno sopra Pasturo in Valsassina (3). Questa ramificazione colle due precedenti appartiene piuttosto alla terza regione, la quale ha circa tre miglia di larghezza, e corre quasi parallela alla summentovata dal N. O. al S. E.

Più presso Mandello, e in tutto quel contorno, molto piombo senti *Pennet*, non però in lunghi e continuati filoni, ne sulla direzione dei filoni teste mentovati, ma dal S. O. al N. E (4).

(1) Corrisponde questa miniera a quella che cavasi attualmente alla Gaetta sulla sponda occidentale del Lario.

(2) Questa era già stata trovata colla bacchetta divinatoria da certo Bettola, che la credè miniera d'oro in possesso del diavolo. Vedi l'opera mia della Raddomanzia, num. 333.

(3) Ove fu trovata colla bacchetta, e si cava. Iri

n. 338.

(4) Molto cavonne poi il sig. Pini-

- La terza regione, secondo le indicazioni di Pennet, è divisa in tre parti a un dipresso uguali: quasi per un miglio v'è pirite che talor cangiasi in piombo e in ferro, in mezzo carbon fossile, e quindi nuovamente pirite. Sì la pirite che il carbone son divisi in larghi filoni, ma questo ancor più di quella. Sulla sponda orientale del lago Maggiore, tal regione comincia due miglia sotto Germinaga, al S. della Tresa e del picciolo promontorio detto la Punta dell'Ávello. Úsò qui Pennet di tutta la precisione, principalmente riguardo al carbon fossile, ch'era l'oggetto delle sue ricerche. Dai passi percorsi prima di sentire la solita scossa, o sia il contraccolpo, argomentò che di 170 passi ne fosse la profondità almeno centrale; e dall'aver avula la scossa triplicata argomentò che il minerale fosse abbondante. Molti son qui i filoni di pirite frammezzati da piccoli interstizi vôti di minerale, e comincia il carbon fossile circa 200 passi prima di giugnere a Porto. Sei ne sono i filoni. Il primo ha 350 passi, indi pochi passi di vôto. Il secondo ne ha 860 e poi uno strato di pirite di pochi passi. Il terzo è largo 821 passi, e termina alla metà del borgo di Porto. Dopo pochi passi di vôto comincia il quarto, largo passi 1066, e quindi pochi passi di pirite. Il quinto filone è di passi 470, e finisce Amoretti

nel villaggio di S. Pietro. Il sesto, largo 975, termina poco oltre Caldiero verso Laveno, e ivi ricomincia la pirite, larga pur essa un miglio e divisa in filoni, la quale termina a un miglio e mezzo sopra Laveno (1).

Al di là del lago sotto Ogebio si perde il carbon fossile, e la miniera è soltanto di

pirite.

Ricercò Pennet la miniera stessa in val Cuvia, ed indicò il bordo settentrionale della pirite circa cento braccia avanti di giugnere dalla strada maestra alla prima casa di Mesenzana (2). Termina, secondo lui, la pirite, e comincia il carbon fossile a Pienate, piccol casolare sopra la stessa Mesenzana, avendo la direzion sua verso Rancio.

Non attraversò Pennet la miniera in tutta

<sup>(1)</sup> Poco al nord di Porto v'è molto scisto calcare bituminoso che suol essere vicino al carbon fossile. Avendo io in que medesimi contorni condotto dopo alcuni anni Vincenzo Anfossi, ehle negli stessi luoghi a un di presso i medesimi fenomeni di Pennet. Dico a un di presso, perchè dove Pennet, per esempio, indicato m'aveva un filon di carbon fossile largo 1000 passi, Anfossi m'ha indicato il filone stesso diviso in molti piccoli filoni, framinezzati da non-sensazioni: il che nacque, cred'io, perchè Pennet trascurò di avvertirmi de' piccioli vôti. Anche Anfossi stando in barca, sul Verbano fra Intra e Porto, coi piè sur un ferro che coll'acqua comunicava, sentì quel caldo e quel freddo che indizi sono di carbon fossile o di pirite di zolfo.

323

la larghezza, ma portossi fra Grantola e Cunardo, ai luoghi della disputata volcaneità (Capo XV), e disse che nulla sentia di ciò che sentir sempre solea sopra gli altri volcani estinti.

Andando verso Rancio, indicò l'orlo settentrionale della pirite circa sessanta tese al disotto della Cassina del Masseghino, in luogo ove guardando Mesenzana, aveasi a destra il casolare detto la Rocca. Indico dopo un miglio il carbone in un luogo che dista solo. sei tese dall'incrocicchiamento di due strade, delle quali una a Bedero conduce, e l'altra a Rancio nel mezzo di due poderi, di cui il superiore è detto il Ronchetto, e l'inferiore la Bullacca. Sei filoni qui pur furono indicati pel tratto d'un miglio passando in mezzo a Rancio; e l'orlo meridionale n'era a ottanta passi avanti di giugnere alla prima fornace che incontrasi sulla via della Canonica di Cuvio. Essendo poscia in Valgana nel 1808, sentì la stessa miniera all'origine della valle detta il Paludaccio, sotto Bedero, e nuovamente al sud di Ghirla, ove il laghetto stringesi in un rivo.

Nella medesima direzione fu poscia indicato l'orlo della pirite sulla via per cui si va da Cabiaglio a Brincio, mezzo miglio distante dal primo paese, avendosi a sinistra un praticello uliginoso, e dietro le spalle la chiesa di S. Martino in vetta al monte sopra Porto. Nella direzione de'filoni sta il campanile di Mesenzana. Qui la profondità della mina è di 191 passi, e tale n'è la forza che *Pennet* n'ebbe tre contraccolpi.

Dopo pochi filoni di pirite senti lo zolfo, che avea filoni più estesi, e tanto più allargavansi quanto più s'avvicinava a Brincio. Prima di giugnervi Pennet accennò il carbome presso al castagneto detto l'Acquete, dopo di cui s'incontrano due torrentelli. Il secondo filone di carbone finisce fra la cappelletta e la prima casa di Brincio. L'orlo meridionale del carbone trovollo in alto al Pian di Martiea: e ridiscendendo sulla strada maestra, indico Pennet verso la fine del laghetto l'orlo stesso del carbone, al quale succedea le zolfo, i cui filoni erano per la larghezza zel seguente ordine. Il primo era largo passi 110, il secondo 91, il terzo 86, il quarto 83, il quinto 78, il sesto 23, il settimo 20, l'ottavo 8; e qui lo zolfo già era misto alla pirite.

Presso Brincio, secondo Pennet, cangia alquanto e s incurva la direzione della miniera, e viene a passare al sud di Porto di Morcotte e di Codilago sul lago di Lugano (1).

<sup>(1)</sup> Nello incurvamento pare che il gran filone in due si divida. Un ramo resta più meridionale, e sen reggono indizi presso Mèride; e dae bei filoni ben

Penetra in vall'Intelvi, e la attraversa per portarsi sulla sponda occidentale del lago di Como; sempre avendo gli orli di pirite, e in mezzo il carbone.

Sul lago di Como occupa, secondo Pennet, tutto il tratto che v'ha dall'isola Comacina alla punta di Bellagio. Di questo tratto, dividendolo in tre parti, la pirite occupa le due estreme, e il carbone la parte media.

La mina attraversa i monti, cioè la Grigna e il Grignone, e si porta in val Sassina. La pirite settentrionale ivi comincia 800 passi al N. d'Introbbio, ed ha tre quarti di miglio di larghezza. Succede il carbone, su di cui stanno Bajcdo, Pasturo e Barzio. Si ha quindi la pirite meridionale, il cui termine dista un quinto di miglio da Ballabio. In tutto questo tratto la regione minerale non ha che due miglia e mezzo, laddove sul lago Maggiore n'ha più di tre.

Questo è quanto è stato indicato. Il tempo, il caso, e forse anche la ragione fondata sull'analogia, metteranno in chiaro la verità

visibili ne ha tagliati e ne mostra alle sue sponde la Breggia sotto Morbio inferiore. L'altra più settentrionale mostrasi in molti filoni sopra Campione nel tenere di Arogno. Al ramo più meridionale corrisponde il carbone trovato a Moltrasio, e lo scisto calcare bituminoso al nord di Asso.

#### 326 Elett. Sotterranea.

o l'errore delle sin qui esposte indicazioni. Posso dire intanto che con molte persone che sentivano co'piedi, o che aveano soltanto il moto della bacchetta, dell'asta calamitata, del pendolo ec. (soggiugnero anche sopra me etesso), ho verificate più volte le sensazioni di Pennet in molti de'summentovati luoghi, anche navigando sui laghi. Dico d'aver verificate le sensazioni, ma non l'interpretazione delle medesime. Che però, anche intorno a questa, Pennet abbia più volte indicato il vero, risulta dal Capo XIII della mentovata opera mia Sulla Raddomanzia.

77 1 76 1

# INDICE

### ALFABETICO.

Abbiategrassop. 139 Abbiateguazzone 145 Abriasco 119 Acqua fredda 257 Acquarona 68 Acquate 236 Affori 288 Agliate 291 Agno 180 Agognate 62 Agrone 184 Airolo 121 Airuno 249 Albese 299 Albiciciago 30 Albiolo 187 Albizzate 30 Albogasio 183 Alpe di Vicina 220 Alpo 70 Ambri 121 Ameno 58 Angera 12 Antrona-piana 86

Anzino 74 Anzòla 71 Aprica 217 Acquarone 58 Arcore 250 Argegno 262 Arogno 160 Arola 61 Arona 14 Arosio 254 Arsago 11 Arso 153 Arzago 10 Ascona 114 Asinago 287 Asso 304 Avegno 114 Aveno 221 Aurasco 111  $\boldsymbol{B}$ 

Baceno 234
Badia 99
Baiedo 298

328 Balbianello p. 258 Ralbiano ivi Balerna 181 Ballabii 225 Balmerei 99 Ralmuccia 66 Balsamo 297 Banio 67 Raranca 68 Barasso 36 Barcone 224 Bardagno 114 Bargo 225 Rarlassina 287 Barni 309 Bassano 132 Bavena 41 Redero 163 Redrino 122 Belforte 186 Belgirate 19 Bellagio 305 Bellano 222 Bellinzona 118 Beno 184 Beola 84 Bereguardo 140 Bertogno 109 Besano 151 Besascio 153

Betola 70 Rettolino 5 Blevio 274 . Bicocca (la) 298 Bieno 49 Binago 187 Rirago 287 Biridino 266 Bironico 118 Bisbino 275 Biscione 155 Bisuschio 150 Biumo 169 Bizzarone 187 Bizzozzero 142 Boalzo 216 Bodio 119 Boffetto 216 Boladore 217 Bollate 148 Bologna 230 Bolsanigo 255 Borca 77 Borgo di Vico 181 Borgomanero 64 Borgone 75 Burgo Sesia 68 Bormio 217 Borzo 66 Bosco 171

Brenta 175 Caglio 3e5 Brentate 116 Cagnasco 117 Bresso 297 Cagnola 149 Brienno 266 Caidate 30 Caiello ivi Briga 97 Brincio 176 Caino 210 Brione 62 Calasca 73 Brisciago 171 Calasco 242 Brissago 114 Calcinate 35 Calco 249 Brivio 241 Broilo 116 Caldezza 83 Brolo, 61 Calice 86 Brunello 30 Caloandello 234 Brusinpiano 178 Calorso 240 Bruzzano 288 Calvagnana 262 Buccinigo 302 🐗 Calzolina ivi Buffalora 140 Camarino 124 Bugnanco 89 Camasca 29 Bugnasco 116 Cambiasco 55 Camerlata 187 Bulgaro.grasso 187 Burbera 4 Camiana 62 Bussone 16 Campagnano, 132. Busto Arsiccio 6 Campello 57 Campertungo 66 Campioli 75 Campione 150 Cabane (le) 86 Cabiaglio 176 Campo 257 Caccivio 187 Candoglia 50 Cadenabbia 185 Canero 170

Cagiada 30

Canfinello 75

330 Canobio 112 Canonica di Bedro171 Canturio 289 Canzo 3o5 Capreno 287 Caprezio 55 Caprino 182 Capuana 232 Carate 267 Carbonate 145 Carcufaro 67

Cardano 185 Careno 266 Carinaccia 116 Carmine 171 Caronno 147 Carsaniga 249

Cartenova 223 Casa del Gallo 99 Casale 57 Casal-Suigno 175

Casanova 187 Casargo 226 Casasco 265

Caslana 180 Casorate 141

Cassano 299 Cassina-Amata 250

Cassina benedetta 187. Cassina delle Corde 6

Cassina de' Pomi 208 Cassina Porro 187

Cassine d'Olona 140 Castellanza 6

Castellazzo 147 Castelletto di Cugion-

no 140 Castel-Marte 306

Castello 184 Castel Seprio 144

Castel s. Pietro 182 Castiglione 265

Castro 125 Cavagnano 166

Cavagnola 262 Cafraglio 112 Cavaria 30

Cavavecchia 66 Caveo 86

Cendreto 262 Ceppo-Morello 75

Cerano 265 Cerentino 116 Cernobio 276

Cernusco 246

Cernusco Lombardene 250

Cesano 287 Cesara 61 Cesore 89

Cesto 62 Cevio 114 Cheggio 86 Chiasso 181 Chiavarello 67 Chiavenna 213 Chigiogna 119 Chiuso 240 Cima 183 Cima mulera 72 Cinisello 297 Cislago 146 Citiglio 36 Civenna 3o5 Codilago 181 Codrerio ivi Cogiola 68 Coglio 115 Coimo 104 Coira 213 Colciago 35 Colma 67 Colmegna 70 Cologno 184 Colorino 215 Comero 36 Como 279 Concesa 246 Cono 114 Coquio 36 Coreno 221

Corido 184 Corsico 140 Corzonesco 125 Cosio ivi Costa 86 Crana\_105 Crandola 225 Craveggia 109 Cravegna 98 Cremena 225 Cremnago 290 Crena 9 Creola 28 Crescenzago 246 Cresciano 118 Crescogno 183 Crevacor 68 Crevola 89 Croce 185 Crotto 262 Croveo 99 Cuciago 70 Cugliate 165 Cultonio 229 Cunardo 171 Curegio 64 Cursolo 111 Cusano 297 Cussogno 55 Cuvio 174

 $\boldsymbol{D}$ 

Daniente 19
Dazio 120
Dergano 288
Dernasco 109
Dervio 221
Deserto 155
Desio 293
Disimo 111
Dizzasco 265
Domasco 212
Domo 87'
Dongio 125
Dongo 209
Dosso 210

 $\cdot E$ 

Erba 302 Erno 266 Esino 230 Eumane 114

F

Faido 120
Fallavecchia 141
Falmenta 111
Fara 62
Felsogno 109
Feriolo 98

Figino 179 Finero 111 Fino 285 Fobel 67 Fogliano 177 Fontano 122 Fopiano 100 Formazza ivi Fornaci (le) 246 Forno 57 Fosseno 109 Frascarolo 162 Fratello 219 Frua 101 Fuentes 215 Fusine 216

G

Gabio 94
Gaeta 207
Gaggiano 140
Galbiate 304
Gallarate 8
Galliano 289
Gana 163
Gandria 183
Garabiolo 132
Garbagnate 147
Garegnano 1
Garlate 304

Garzeno 210 Gavirate 36 Gelbio 3o5 Gemonio 36 Geno 278 Gera 224 Gerbio 266 Gerentino 101 Germanello 266 Germinaga 171 Ghemme 62 Ghirla 163 Giavarga 71 Giornico 119 Girola 215 Giumaglio 115 Giussano 254 Gondo 93 Gorcogno 16 Gorgonzola 2/46 Gorla ivi Gormasine 210 Gornate 143 Gotro 184 Granaruolo 57 Grantola 171 Gravallona 28 Gravedona 210 Gravellona 56

Gravinate 311
Greco 298
Grianta 254
Groppello 246
Groppo 75
Gruno 125
Guasso al monte 166
Guro 111

1

Imberzago 242 Imolo 16 Incasale 3o5 Incino 253 Induno 162 Intra 52 Introzzo 221 Inverigo 253 Inverna 2 Invorio 16 Inzago 246 Isella 77 Isola 250 Isola Bella 20 Isola di s. Giulio 50 Isola madre 25 Isola superiore 24 Isolino ivi Ispra 18

J

Jerago 30 Jerna 232

L

Laglio 267 Laino 265 Lanzo ivi Laorca 225 Lasinigo 309 Lavello 240 Lavena 178 Laveno 35 Lecco 235 Legiuno 19 Legnano 5 Legnarello ivi Leinate 147 Lemna 267 Lenno 255 Lentate 287 Lero 114 Lesa 19 Lessena 262 Limonta 236 Lissone 297 Locarno 114 Locasto 86

Locate 145

Longone 305
Losone 114
Lotigna 125
Lovero 217
Lozza 143
Lugano 160
Luinate 36
Luino 169
Lurago 253
Lurate 187

M

Macagno 132 Maccagno 170 Macugnaga 77 Madonna del monte32 Magadino 117 Maggenta 140 Maggia 114 Maggiora 62 Magliano 180. Magrelio 3o5 Maiolica 207 Maion 110 Malesco ivi Malgrate 253 Maliasino 180 Malnate 187 Malvagia 125 Mandello 233

Marchirolo 165 Margno 222 Margozzo 49 Margozzolo 58 Mariano 290 Maroggia 155 Marzeno 116 Masera 84 Masnaga 177 Masnago 35 Masone 72 Massino 19 Mazzo 217 Meda 290 Medolago 242 Mégolo 71 Meina 19 Melano 155 Melide 156 Menagio 207 Mendrisio 181 Merate 249 Mesenzana 171 Mezzana 10 Mezza-valle 86 Miasino 58 Moglie 66 Molina 267 Molteno 304 Moltrasio 274

Moncodine 224 Mondadizza 217 Mondonico 176 Monguzzo 253 Monsolaro 290 Montaveggia 248 Monte Crestese 98 Montenegrino 171 Montepiatto 272 Montescheno 86 Montorfano 298 Montronico 265 Monza 250 Morast 101 Morbegno 215 Morgantino 90 Morghen 75 Moribondo 141 Moscia 114 Motta Visconti 141 Mozzate 145 Muggiandone 71 Mulini (i) 166 Muronico 265 Musignano 132 Musino 187 Mussò 297 Musso 208 Musocco 125 Muzio 230

Nava 255 Nerviano 5 Nesso 3o5 Nibbio 70 Niguarda 201 Nobiatto 207 Nonio 61 ... Nova 293

Oira 98 Olcio 232 Oleggio 64 Olgia 111 Olgiasca 221 Olgiata-Olona 7 Olginate 30/ Olivone, 125. Oltrafiume 112 Omegna 58 Onno 236 Orio 183 Ornavasso 70 Orobio 249 Orta 50 Osnago 250 Osogna 119. Osso 99

Ossucoio 261 Osteno 266 Ozzeno 141

Paderno 249 Pagnana 267 Pagnona 220 Paina 254 Palanzeno 83 Pallanza 51 Pallanzeno 28 Palazzina 62 Parabiago 5 Paré 236 Parlasco 224 Passo 100 Pasturo 224 Pecceto 77 Peglio 210 Pelli (2) 265 Peluca 253 Pensa: 114 Perlasca 272 Perledo 230 Pescala 125 Pescallo 237 Pescarena 239 Pescate 240 Pescau 262

Pestarena 77 Piagne 215 Pian del-Tivano 310 Pianezza 124 Piano 184 Piatta 219 Piè-di-latte 99 Piè-di-mulera 72 Pigna 265 Pino 132 Piotta 121 Piuro 213 Pizzo 275 Polegio 119 Pona 265 Ponte 216 Ponte 3o5 Pontegnano 181 Pontegrande 73 Ponte-maglio 98 Ponzate 299 Porlezza 255 Porta dei Merli 220 Portico di s. Pietro 85 Porto 151 Porto 244 Porto 168 Prata 83 Prato 121 Premaglio 219 Amoretti

Premana 221
Premeno 55
Premezzo 30
Premoselo 28
Premosello 71
Prequartera 75
Prescentené 297
Prese (le) 217
Prestinone 109
Primaluna 223
Prognana 166
Proh 62
Proserpio 306
Prugiasco 125
Pusiano 253

Q

Quarta 86 Quinziano 30

 $\boldsymbol{R}$ 

Ramello 55
Ramponio 266
Rancio 163
Ranco 18
Raso 67
Re 109
Revechio 124
Rezzago 310
Rezzonigo 208

22

| 338               |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Rimella 67        | S. Catterina 217            |
| Riva 66           | S. Donato 278               |
| Riva 104          | S. Elia 151                 |
| Ro 4              | S. Fedele 265               |
| Robarello 32      | S. Fermo 253                |
| Robiano 291       | S. Giovanni 238             |
| Robiate 249       | S. Gregorio 215             |
| Roggiano 171      | S. Lorenzo 5                |
| Rogo 125          | S. Lorenzo 255              |
| Rogolo 215        | S. Marco 28                 |
| Romagnano 62      | S. Marco 89                 |
| Romazza 184       | 8. Marco 98                 |
| Rosate 141        | S. Maorizio 183             |
| Roscino 240       | S. Margherita ivi           |
| Rovena 275        | S. Maria 110                |
| Rovio 160         | S. Martino 93               |
| Rozzo 262         | S. Martino 279              |
|                   | S. Martino 298              |
| ${\mathcal S}$    | S. Maurizio 214             |
| Sala 19           | S. Michele 99               |
| Sala 261          | S. Nazzaro 132              |
| Saltrio 153       | S Pietro all'Olmo 140       |
| S. Abbondio 132   | S. Pietro 184               |
| S. Agata 114      | S. Pietro 215               |
|                   | S. Rosso oo                 |
| S. Agostino 278   | S. Rocco 99<br>S. Rocco 265 |
| S. Ambrogio 32    |                             |
| S. Antonio 124    | S. Salvatore 187            |
| S. Bartolomeo 114 | S. Salvatore 302            |
| S Carlo 74        | S. Silvestro 104            |
| S. Casilino 302   | S. Sisino 265               |

S. Tommaso 279 S. Vittore 5 Santa 250 Santino 49 Saronno 146 Sasso ballaro 18 Scarena 302 Schianno 141 Schignano 265 Sciaranco 86 Scopello 66 Sedriano 140 Selasca 53 Sempione 95 Senago 287 Sepiana 86 Seregno 292 Seriano 132 Sessera 68 Sesto Calende 11 Sesto 297 Sillaria del piano 249 Sirone 304 Sizzano 62 Solbiate 187 Solcio 19 Soliasco 124 Somasca 240 Somma 10 Sonca 86

Sonco 114 Sondrio 215 Sornico 116 Sostegno 68 Sozzana 262 Spital 125 Spozio 112 Sporano 262 Stabio 151 Stazzona 210 Stoffol 66 Stresa 40 Stuffa 77 Sueglio 221 Suello 253 Sumeo 115

1

Taceno 222
Taccona (la) 297
Taccona (la) 297
Taordo 184
Tavernerio 299
Teglio 216
Testia 77
Tirano 216
Torre 265
Torre di Batigno 74
Torretta (la) 297
Torrette (le) 240
Tornamento 136

## 346

Torno 272 Torriglia 266 Tovo 217 Tradate 143 Tramona 153 Traversa 210 Trecallo 289 Trefiume 41 Tremenico 221 Tresenda 216 Trevisago 36 Trezzo 245 Tronsiano 132 Trontano 104 Tulliano 170 Turbaso 49 Turbigo 140

Ù

Uggiate 187 Urio 267 Usmate 250

V

Valanza 86 Valbella 67 Vallegio 74 Vallera (la) 288 Vagna 89 Vaprio 246

Varallo 65 Varedo 288 Varena 229 Varese 34 Farzo 92 Vassena 236 Vedano 143 Velate 250 Velleso 266 Venegoni (2) 143 Verano 291 Vercana 210 Vercurate 240 Vergiate 11 Vergobbio 175 Verna 266 Vertemate 286 Vestreno 221 Veto 132 Viano 255 Vicino 3o5 Vico 155 Vico 276 Vicomodrone 246 Vico-Seprio 10 Vigano 304 Vigevano 141 Vigia 152 Villa 28 Villa 216

Villa 257
Villa 299
Villa Casate 262
Villa Colletto 85
Villa de' Ponti 99
Villa Raverio 292
Villa Romanò 254
Villeso 305
Villette (le) 109
Vira 132
Visonzo 265
Vocogno 109
Vogogna 71
Voldomino 171
Vorca 66

### Valli.

Vall' Antigorio 98
Vall' Antrona 85
Vall' Assina 302
Vall' Anzasca 72
Val Brembate 226
Val Brona 236
Val Bugnanca 89
Val Casarca 227
Val Formazza 99
Val Furba 217
Valle dell' Eugaddina 218
Valle del Masino 215

Val d'Agno 180 Val d'Ambria 216 Valle d'Anzone 87 Valle di Belviso 217 Val di Blegno 125 Valle di Daven 220 Valle di Dumensa 132 Val di Forno 107 Val di Madre 216 Valle di Mastalone 67 Val di Mera 213 Val di Morbegno 226 Val d'Ossola 83 Valle di Pedenos 219 Val di Rodano 99 Val di Sermenza 67 Val di Strona 56 Val di Troggia 224 Val di Vedro 90 Valle Giubiasca 124 Valle Intelvi 263 Valle Paludaccio 163 Valle Vedasca 132 Val Leventina 117 Val Livino 219 Val Macugnaga 75 Val Madrera 304 Val Maggia 114 Val Mulengo 215 Val Mara 266

342 Val Marcia 327 Val Mesolcina 125 Valpiana 86 Valsassina 222 Valsolda 183

Val Vegezza 104 Valtellina 215

#### CORREZION

### Degli errori occorsi nelle Note.

Pag. 91 l. 18 che vivo leg. di chi vivo

"ivi " 19 perchè ", che
" 252 " 28 Allione ", altrove
" 263 ", 27 phù elegante (aggiungi) perchè effidi tutte

#### PUBBLICATO

#### IL GIORNO X FEBBRAIO

MDCCCXVII.

## Avviso pel legatore

- 1. Carta dell'Alto Novarese.
- 2. Carta della Valtellina.
- 3. Mappa Generale.

## PAESI

La posizione de' quali nella Carta dell'Alto Novarese s' è indicata con numeri, ad imitazione della Carta topografico mineralogica del cavdi Robilant, da cui s' è copiata.

## Ordine numerico.

## Ordine alfabetico.

| 3          | Ranco                  |    | Ramello       |            |            | S. Nazaro    | 12       |
|------------|------------------------|----|---------------|------------|------------|--------------|----------|
| 2          | Ispra                  | 29 | Gravellona    | Andermat   | <b>5</b> 0 | Olegio Ca-   |          |
| 3          | Brebia                 | 3ŏ | Candoglia     | Arolo      | 4          | stell.       | 18       |
| 4          | Arolo                  | 31 | Masone        | Banio      | 36         | Oltrafiume   | 25       |
|            | Legiuno                | 32 | Piè-di-mu-    | Brelia     | 3          | Palanzeno    | 39       |
|            | Cerro                  |    | lera          | Briasco    | 16         | Piè-di latte | 47       |
| 7          | Caldiero               | 33 | Pieve         | Cagnasco   | 14         | Pedemonte    | 27       |
| 8          | Germinaga              | 34 | Cima-mu-      | Caldiero   | 7          | Pie-di-mu-   | ٠        |
| Q          | Colmegna               | 1  | lera ·        | Candoglia  |            | lera         | 32       |
|            | Agra                   | 35 |               | Cardezza   |            | Pino         | 11       |
|            | Pino                   | ŀ  | grande        | Cerro      | 6          | Pelegio      | 17       |
| 12         | S. Nazaro              | 36 |               | Cima-mu-   |            | Ponte-       | •        |
| 13         | Zebiasca               | 37 | Prata         | lera       | 34         | grande       | 35       |
| 14         | Cagnasco               | 38 | Cardezza      | Coasca     | 41         | Ponte- Ma    | -        |
|            | Cresciano              | 30 | Palanzeno     | Coimo .    | 43         | glio         | 46       |
| 16         | Briasco                | 40 | <b>V</b> illa | Colmegna   | 9          | Prata        | 37       |
| 37         | Polegio                | 41 | Coasca        | Cresciano  | 10         | Punta della  | a Č      |
| 18         | Olegio Ca-             | 42 | Trontano      | Fopiano    | 49         | Creta        | 24       |
|            | stell.                 | 43 | Coimo         | Frua       | 51         | Ramello      | 28       |
| 19         | Meina                  | 44 | Scheranco     | Germinaga  | 8          | Ranco        | 1        |
| 20         | Stresa                 | 45 | Mont.Cre-     | Gravellona | 29         | S. Rocco     | 48       |
| 21         | Lesa                   | 1  | stese         | Ispra      | 2          | Scheranco    | 44       |
|            | Suna                   | 46 | Ponte Ma-     | Legiuno    |            | Stresa       | 20       |
| 23         | Tulliano               |    | glio          | Lesa       |            | Suna         | 22       |
| 24         | Punta del-             | 4. | Piè-di-latte  | Maion      |            | Trontano     | 42<br>23 |
|            | Punta del-<br>la Creta | 48 | S. Rocco      | Masone     | 31         | Tulliano     |          |
| <b>2</b> 5 | Oltrafiume             | 49 | Fopiano       | Meina .    | 19         | Villa        | 40       |
| 26         | Maion                  | 50 | Andermat      | Monte Cre  | -          | Zebiasca     | 13       |
| 27         | Pedemonte              | 51 | Frua          | stese      | 45         | t            |          |



Digitized by Google



Digitized by Google



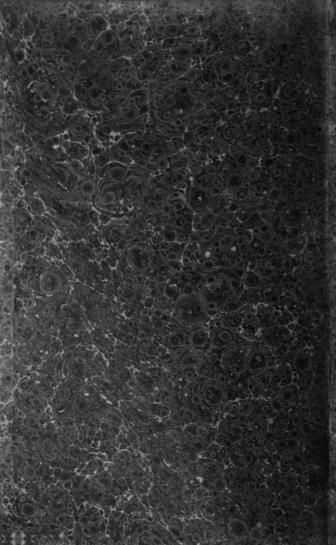



A. 97-85

123

STITUT

D'ESTUDIS CATALANS

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

64 384

An

Pre

oglo

